

Anno IX - N. 79 - 25 DICEMBRE 1990 - Sped. Abb. Post. Gr III/70 - CR - Distr.: Parrin

## **II modem** parla italiano



# MUSICA musica

# AMIGA TUTTO SULL'

## COME TRASFORMARE L'AMIGA 500 IN UN VERO PC



# L'amiga del mistero

Postamiga • Sfida ai lettori • A scuola con Microsoft • Videogames, le novità • I linguaggi del mondo Ms-Dos: programmazione in Turbo Pascal, Quick Basic, Turbo C . Il Dos del PC • Come fondere l.m. e Basic con il C/64 • Schede grafiche



# Leggo VR perché mi dà la rotta

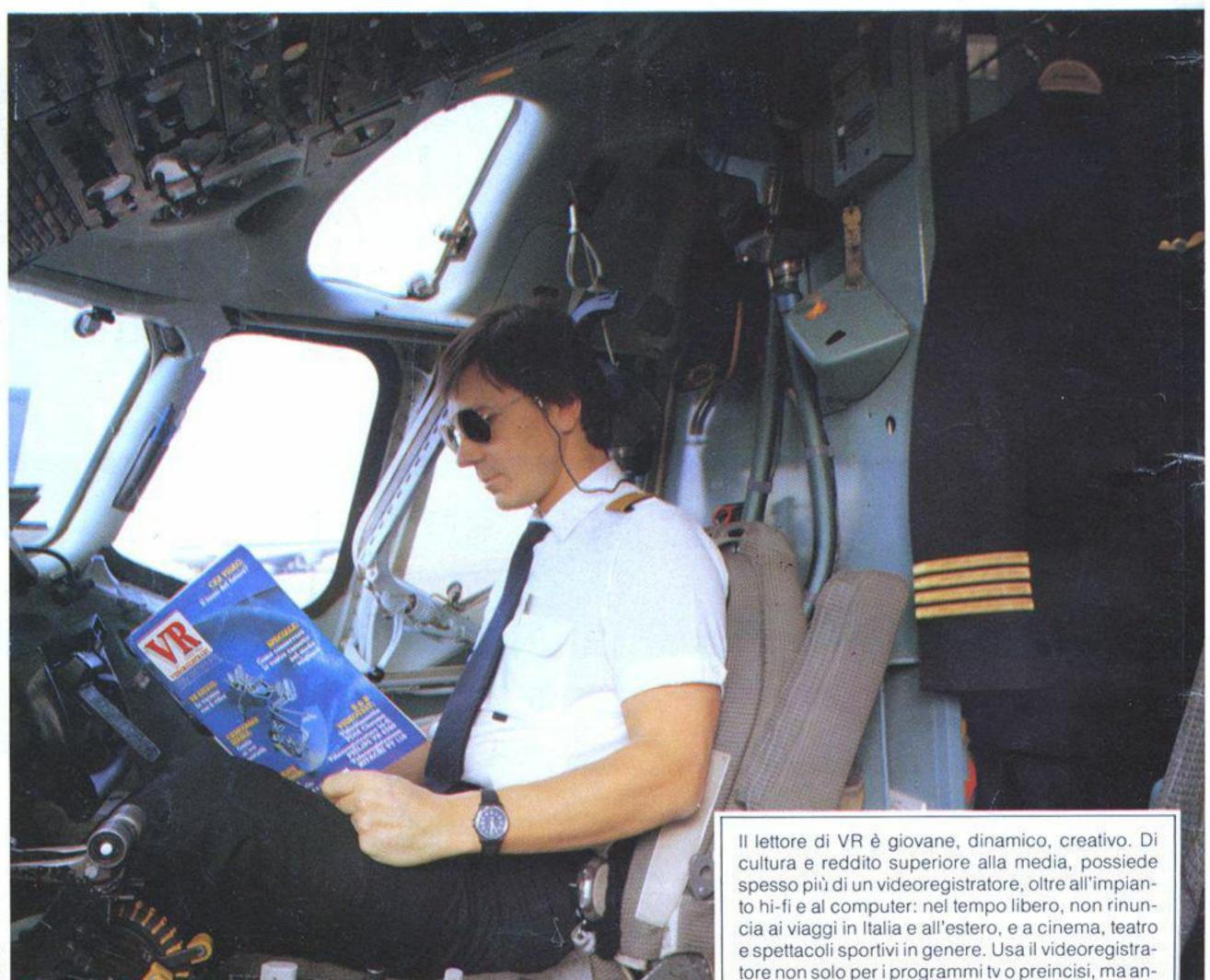

che per riprendere i momenti felici in famiglia, per

creare una videoteca personale.

E tu, che tipo di lettore sei?

MMAGINE MARSILII

# Sommario

#### **Amigames**

Da pagina 43 a pagina 49 la consueta rassegna dei videogames in arrivo; e i relativi commenti, severi come al solito!

Campus 64 / 128

32 Stampa in quattro toni di grigio (Software) 36 Una fusione tra Basic e Linguaggio Macchina (Linker per C64)

81 Un domino per

Amiga e C64

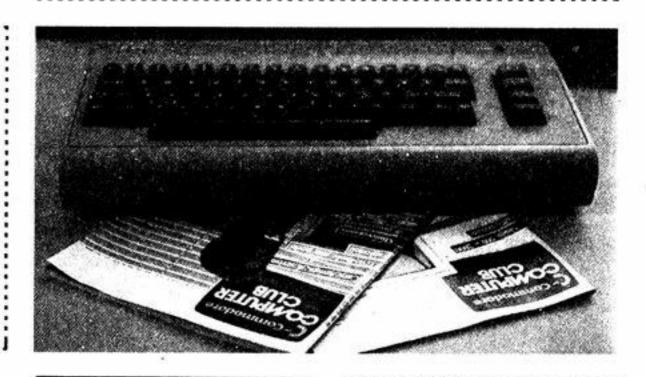



Campus Amiga 65 Messaggi cifrati per Amiga 71 Amigafacile, i comandi del Dos 77 Amiga in musica 81 Un domino per Amiga e C64 86 PostAmiga, i dubbi dei lettori

Usa il tuo computer

- 12 All'inizio era il Dos (Insieme)
- 18 Ed è subito prospettiva (Ms-Dos, linguaggi)
- 25 A scuola con Microsoft (insieme)
- 28 Superscheda Supergrafica (Hardware Ms-Dos)
- 39 Un file servitore di tre padroni (Ms-Dos, linguaggio "C")
- 50 Hardware per Ms-Dos e Amiga
- 91 Pronto, chi Modem?

#### Rubriche

- 4 Chi troppo vuole...
- 5 La vostra posta
- 8 Systems per te
- 62 Digitando...

#### E' bene ricordare che...

Parleremo del C/128 solo fino alla fine del 1990.

Dal **gennaio '91** verrà evasa prevalentemente la corrispondenza pervenuta a mezzo BBS (modem).

Dal gennaio '91 verranno privilegiate le collaborazioni che perverranno in Redazione a mezzo BBS. Tra breve verrà dato ampio spazio, oltre che ad **Amiga**, anche al favoloso mondo **Ms-Dos**! (ma già lo stiamo facendo...)

Dal dicembre '91 non verranno più affrontati argomenti relativi al C/64.

...è doveroso augurarvi Buon 1991!

Commodore Computer Club

#### COMMODORE COMPUTER CLUB

Direttore: Alessandro de Simone

Redazione / Collaboratori:

Davide Ardizzone - Claudio Baiocchi
Luigi Callegari - Umbero Colapicchioni
Donato De Luca - Carlo D'Ippolito
Valerio Ferri - Michele Maggi
Giancarlo Mariani - Domenico Pavone
Armando Sforzi - Dario Pistella
Fabio Sorgato- Valentino Spataro
Franco Rodella- Stefano Simonelli
Luca Viola

Direzione: Via Mosè, 22 cap. 20090 OPERA (Mi)

> Telefono 02 / 55.50.03.10 Fax 02 / 57.60.30.39 BBS 02 / 57.60.52.11

Pubblicità: Leandro Nencioni (dir. vendite) Via Mose', 22 20090 Opera (Mi) tel. 02 / 55.50.03.10

Emilia Romagna: Spazio E P.zza Roosvelt, 4 cap. 40123 Bologna Tel. 051 / 23.69.79

> Toscana, Marche, Umbria Mercurio s.r.l. Via Rodari, 9 S. G.nni Valdarno (Ar) Tel. 055 / 94.74.44

> > Lazio, Campania Spazio Nuovo Via P. Foscari, 70 cap. 00139 Roma tel. 06 / 81.09.679

Abbonamenti: Liliana Spina Arretrati e s/w: Lucia Dominoni

Tariffe: Prezzo per copia L. 6000
Abbonamento annuo (11 fascicoli) L. 60000
Estero: L. 100000 - Indirizzare versamenti a:
Systems Editoriale Srl c/c 37952207 oppure
inviare comune assegno bancario non
trasferibile e barrato due volte a:
Systems Editoriale Srl (servizio arretrati)
Via Mose', 22
cap. 20090 OPERA (Mi)

Composizione: Systems Editoriale La Litografica Srl Busto Arsizio (Va)

Registrazioni: Tribunale di Milano n. 370 del 2/10/82

Direttore Responsabile: Michele Di Pisa

Spedizioni in abbonamento postale gruppo III. Pubblicita' inferiore al 70%

Distributore: Parrini - Milano

Periodici Systems: Banca Oggi Commodore Club (disco) - Commodore
Computer Club - Commodore Computer
Club (disco, produzione tedesca) - Computer
- Computer disco - Electronic Mass Media
Age - Hospital Management - Jonathan Nursing '90 - PC Programm (disco) Personal Computer - Software Club
(cassetta ed. italiana) - Videoteca
VR Videoregistrare

#### Editoriale



## Chi troppo vuole

eggo spesso la rivista Computer Products (della "Asian sources")

—che, in effetti, non può essere definita propriamente una rivista.

Rappresenta, infatti, un immenso catalogo (si avvicina sempre più alle 1000 pagine), con cadenza mensile, sulle cui pagine si avvicendano inserzioni pubblicitarie di case costruttrici asiatiche (prevalentemente Taiwan, Korea, Hong Kong, Singapore e così cantando) che offrono i loro prodotti non certo all'utente finale, nè ai negozianti al dettaglio, ma addiritura agli importatori; oppure a chi può vantare fatturati a questi ultimi paragonabili. Il cliente "medio" dell'inserzione pubblicitaria di Computer Products è, insomma, chi acquista almeno un paio di centinaia di articoli alla volta (computers, schede varie e così via).

Che cosa offrono gli inserzionisti di Computer Products? Facile da immaginare: computers, schede di ogni tipo, tastiere, dischetti, monitors, interfacce, memorie, joy, mouse, connettori e perfino apparecchiature

automatizzate per la loro produzione.

Alla stessa "serie" Asian Products appartengono altre riviste (tra cui Electronics) tutte accomunate dal desiderio di vendere, a chiunque lo voglia, prodotti orientali di ogni tipo: hi-fi, pelletteria, antifurti, cerniere lampo, giubbotti, lampade, telefoni, giocattoli, articoli di bellezza e tutto ciò, insomma, che troviamo in abbondanza nei nostri negozi.

In fondo a ciascun fascicolo vengono riportate, su ogni numero, le festività nazionali dei vari Paesi orientali (per evitare che un cliente capiti per affari in un giorno di chiusura totale), le modalità da seguire per prenotare un posto in aereo ed i numeri di telefono dei principali alberghi delle più importanti città; oltre, ovviamente, alle date delle numerose Fiere intercontinentali, sempre più affoliate di acquirenti dai portafogli ben forniti.

Perfino il più sprovveduto ed occasionale lettore di Computer Products riesce ad immaginare che un tale sforzo organizzativo e pubblicitario non può essere un bluff (la pubblicazione festeggerà tra breve i 10 anni di crescente successo) e merita, quindi, di essere osservato sia pensando al presente sia, soprattutto, al futuro.

Naturalmente non ci riferiamo al successo della rivista, che è solo portavoce di una realtà produttiva estremamente aggressiva, ma a quello dei produttori orientali che hanno deciso di invadere il mercato planetario a dispetto di qualsiasi strategia protezionistica, o commerciale in senso lato.

Chi oggi, ad esempio, decide di produrre computers in occidente, potrà farlo tenendo conto che è assolutamente necessario offrire qualcosa di meglio di quanto un qualsiasi sconosciuto, ma avveduto (e soprattutto concorrenziale), produttore orientale è in grado di offrire.

Allargare le braccia, sconsolati, e dichiarare che non era possibile prevedere una concorrenza così spietata, un andamento del mercato diverso dalle aspettative e, comunque, una ineluttabilità degli eventi è, a nostro parere, falso o, quantomeno, frutto di assenza di intuizione.

Ma se una certa sovrabbondanza di manodopera nel campo informatico occidentale (ed italiano in particolare) poteva essere largamente
prevista, discussa e fronteggiata con ben altre politiche competitive
(avendo cura di evitare, magari, imbarazzanti offerte autunnali di computer quasi obsoleti con il 10% di sconto...) trascurare ancora il fenomeno
asiatico può rappresentare, alla luce di quanto detto, quantomeno suicida.

In uno degli ultimi fascicoli, ad esempio, veniva posta, con il dovuto risalto, l'informazione che i colossi dei videogames del nostro pianeta (Sega e Nintendo, tanto per dire due nomi a caso) hanno deciso di offrire prodotti adeguati alle aspettative del mercato. E' probabile che, dato che ci sono, escogiteranno qualcosa per evitare il fenomeno delle pirateria in modo da incoraggiare le varie software house (che di questo male periscono) a sviluppare videogames più redditizi preferendo le nuove macchine a sistemi che, anche tecnologicamente parlando, non sono ormai più nè carne nè pesce.

Ostinarsi, inoltre, ad offrire ai rivenditori al dettaglio condizioni non propriamente vantaggiose, non fa altro che spingerli a considerare altre politiche commerciali di maggiore interesse, sia per se stessi sia, vivaddio, per l'utente finale. Molti rivenditori lo stanno già facendo, con notevole successo.

Tutti gli altri li seguiranno tra breve.

Alessandro de Simone

Telematica con il C/64 Icuni lettori (tra cui Bruno A Di Gese e Roberto Politi) chiedono se sia consigliabile collegarsi con il C/64 alle varie banche dati. La risposta, più volte suggerita su queste pagine, non può, ovviamente, sconsigliare collegamenti del genere. Alcuni riescono, anche a 1200 baud, ad effettuare collegamenti. I più, invece, sono costretti, per vari motivi, a limitarsi ai 300 baud, con incremento notevole del costo delle bollette del telefono.

Pur se il desiderio di risparmiare sull'hardware è lodevole, non dobbiamo dimenticare che ciò che risparmiamo, oggi, sull'acquisto di un computer più idoneo a collegamenti telematici (leggi Ms-Dos ed Amiga) lo pagheremo, domani (ed ogni bimestre...) sulla bolletta SIP.

Indici di C.C.C.
Mi piacerebbe veder pubblicato un indice di tutti gli articoli pubblicati sulla vostra rivista.

(Marco Alzetta - Pordenone)

Tempo fa avevo iniziato l'improbo lavoro, ma non l'ho portato a termine per mancanza di tempo. La richiesta di Marco, tuttavia, mi ha fatto accendere una lampadina per stimolare i nostri lettori in un'ennesima sfida:

Utilizzate un Data Base qualunque (purchè "sotto" sistemi Ms-Dos o Amiga) per impostare un efficace archivio in cui l'utente possa rintracciare, con la massima facilità, un qualsiasi articolo o programma dopo aver indicato l'argomento richiesto.

Naturalmente possono partecipare alla "sfida" non solo lettori che posseggono un Amiga o un Ms-Dos compatibile, ma anche coloro che hanno collezionato tutti (o quasi) i numeri della nostra testata. Il file che ne risulterà (scritto secondo uno standard da concordare A VOSTRA POSTA

(a cura di A. de Simone)

Causa obsolescenza vendesi tastiera musicale "I.T.A.R. Music 64" e relativo dischetto di attivazione. La tastiera, in formato standard, consta di 4 ottave (29 tasti bianchi, 20 neri) e si collega al C/64 la tramite porta giochi. La cifra richiesta è di sole 120.000. Telefonare in Redazione (02/555.00.310) al giovedì pomeriggio.

preventivamente per telefono) verrà, da noi, costantemente aggiornato mese per mese ed inserito nella nostra BBS, a disposizione di tutti.

Per informazioni sulla scelta dei campi del Data Base, telefonate in Redazione (02/555.00.310) al pomeriggio del giovedì.

Investire in competenze
Siamo un gruppo di ragazzi
di Assisi, appassionati di informatica, e ci piacerebbe
sviluppare software da vendere direttamente o tramite
software house. Su quali sistemi conviene investire il
nostro tempo (e denaro...)?
(Federico L. - Assisi)

Bella domanda, davvero. Purtroppo non indicate preferenze di alcun tipo e sono costretto ad andare a braccia.

Dunque: il motivo per cui qualcuno si debba sentire in dovere di offrirvi del denaro, è da ricercare nel vantaggio economico che può trarre dal vostro operato.

In parole molto più semplici, qualcuno vi paga se (e solo se) ci guadagna qualcosa.

Ad esempio, quando una s/w house distribuisce videogiochi, dal prezzo di vendita al pubblico (apparentemente esagerato) si devono detrarre: guadagno del dettagliante (25% circa, e non dite di no); trasporto e distribuzione; duplicazione dischetti; confezionamento; compenso per il disegnatore della confezione; guadagno della s/w stessa (a meno che non siano frati benedettini dediti alla beneficenza); giacenza magazzino per copie invendu-

te; fatture dell'inevitabile campagna pubblicitaria; e (per ultime, badate bene!) competenze per i programmatori del gioco. Se non è ancora chiaro, il compenso di un videogame inizia a divenire interessante se (e solo se) è possibile vendere, a circa 40 mila lire ciascuna, almeno 5 mila copie.

Se la s/w house non è sicura di vendere un numero sufficiente di copie, la conseguenza è semplice: rinuncia alla realizzazione del gioco, oppure diminuisce il compenso dei programmatori (gli altri anelli della catena non rinunciano facilmente alle loro percentuali).

Nel campo dei videogames, quindi, la vita è molto, molto dura; per non parlare, poi, della piaga della pirateria, che costringe ad investire massicciamente in campagne pubblicitarie e distribuzioni rapidissime (vedi U.S.A.) per recuperare denaro almeno da coloro che sono disposti ad acquistare subito il nuovo gioco piuttosto che aspettare per procurarselo copiato.

Videogames, oggi, vuol dire Amiga; Ms-Dos un po' meno.

E domani, quali macchine per videogames verranno distribuite? E che fine può fare la competenza accumulata su queste macchine? Meglio non pensarci.

Ne consegue che investire nel sistema Ms-Dos (in cui aziende prestigiose s/w ed h/w hanno speso, e continueranno a spendere, fiumi di denaro) può rappresentare, al giorno d'oggi, una sicurezza in più e, soprattutto, la possibilità di entrare in un mercato enormemente più vasto ed in continua crescita; basta pensare allo sviluppo delle reti, tanto per uscire dal ristretto ambito dei sistemi stand alone.

Stampanti

Posseggo un C/64 ed un drive 1541; vorrei acquistare una stampante che sia compatibile con i programmi grafici del mio computer (Geos, Speed Script, Speed Calc, ecc.). Che modello mi consigliate?

(Vittorio Dominici - S.to F.no)

I C/64 ha un modo particolare di gestire la grafica in alta risoluzione, che le stampanti da collegare al computer devono rispettare rigorosamente. Le stampanti Commodore, ovviamente, sono compatibili con il C/64; tuttavia, stampanti di altre marche (dichiarate, dal fabbricante, Mps- 803 compatibili) possono egualmente risolvere il problema.

E' bene sottolineare, però, che quasi sempre le stampanti (non compatibili 803) collegate al C/64 mediante varie interfacce, presentano problemi gravi di incongruenza, soprattutto nel caso di stampa di schermate grafiche in alta risoluzione.

Per risolvere il problema del futuro utilizzo con altri computer (Ms-Dos oppure Amiga) ti consiglio, quindi, di procurarti una stampante che presenti entrambe le interfacce: seriale C/64 e Centronics, di marca, inutile dirlo, Commodore.

Operare su sistemi Ms-Dos significa, però, avere a che fare, prevalentemente, con applicazioni professionali, in coli la grafica ed il sonoro possono venire mortificati in favore di esigenze di ben altra portata.

In conclusione? Divertirsi a programmare marzianetti da colpire, oppure escogitare un sistema per inviare, in tempo reale, un documento in una rete di Personal Computer? Ai posteri l'ardua sentenza...

Odio e Amore
Odio l'Amiga e ritengo che
piaccia solo ai Redattori delle riviste di informatica che
possono disporre di programmi originali (e gratis) e
se ne infischiano dei poveracci che non possono spendere soldi per programmare
decentemente. Viva l'immortale C/64!

(A. Blasio & C. Hansen)

Non sono d'accordo sui toni delle due lettere (qui estremamente condensate); devo riconoscere, ovviamente, che i Redattori usufruiscono di particolari agevolazioni, ma non sono d'accordo sul fatto che tutto viene offerto gratuitamente. Finora ho speso diversi milioni per acquistare vari computer, monitor, stampanti (ed altro) che mi consentissero di affrontare i nuovi argomenti imposti dai lettori.

Ultimamente ho acquistato un 386 "da parata" (e tra breve comprerò, sempre con il mio denaro, una stampante laser Postscript) proprio per aumentare la produttività del lavoro e soddisfare le richieste dei lettori, che prevedo numerose. Fra quache anno tutte le apparecchiature, che ora ho acquistato, varranno molto meno della metà di quanto oggi spendo, pur se le ho ottenute con un sensibile sconto.

Mi preme, però, insistere sul fatto che per il C/64, ormai, è stato detto tutto; noi stessi incominciamo, te ne sarai accorto, a ripeterci. Pertanto (e parlo contro il mio interesse, e della Systems Editoriale) non ha senso acquistare la nostra rivista se ci si vuole ostinare ad usare solo il C/64: tutto ciò che è stato finora pubblicato rappresenta una vera e propria enciclopedia, che ha esplorato l'angolo più recondito del piccolo computer Commodore (alta risoluzione, aggiunta di comandi Basic, sprite sullo schermo, musiche nell'interrupt, raster, implementazione di istruzioni bizzarre, e così via).

Davvero volete continuare a spendere denaro per procurarvi riviste che, in fin dei conti, dicono ormai sempre e solo le stesse cose? Contenti voi...



Ms-Dos incompatibile
Con il mio (vecchio) computer XT Ms-Dos spesso non riesco a leggere i dischetti provenienti dal nuovo computer At Ms-Dos che un mio amico ha acquistato di recente; il contrario, invece, non capita mai. C'è forse qualche incompatibilità tra le varie versioni del Dos?

(Alfredo B. Milano)

A ssolutamente no, ci mancherebbe altro! La compatibilità di un sistema serio (come, appunto, l'Ms-Dos) è totale e garantita (guai se non lo fosse). C'è da notare, però, che la compatibilità delle macchine è garantita verso il basso e non verso l'alto; vediamo di spiegarci.

In un qualsiasi momento dello sviluppo informatico non è
possibile sapere, ovviamente,
che cosa ci riserva il futuro. Ai
tempi dei primi esemplari MsDos, la tecnologia offriva la
possibilità di memorizzare dati
e programmi su dischetti da
360 Kbyte; gli sviluppatori non
potevano prevedere (potevano solo intuirlo) che il progresso avrebbe consentito la fabbricazione di testine e supporti
magnetici in grado di trattare
1.2 megabyte per dischetto.

Quando vennero fabbricati i drive da 1.2 mega, il nuovo software di gestione della periferica ebbe, quindi, non solo il compito di gestire in modo diverso la maggiore quantità di dati, ma anche (e soprattutto) quello di continuare a "riconoscere" (e "trattare" di conseguenza) tutti dischetti prodotti dalle precedenti versioni del Dos, compresi quelli, antichissimi, che consentivano la ge-

stioni dei dati su una sola faccia del dischetto(!).

I moderni computer, in conclusione, sono in grado di trattare i dati provenienti da una qualsiasi versione dell'Ms-Dos, pur se risalente agli inizi degli anni '80: questo particolare giustifica, quindi, il successo del sistema Ms-Dos rispetto a sistemucoli di altro calibro; non è necessario buttare via tutto il software (ed i file con esso prodotti) accumulato, quando il progresso tecnologico impone cambiamenti dell'hardware.

La compatibilità, però, è garantita verso il basso (cioè con versioni precedenti del Dos) e non verso l'alto (con le future versioni del Dos) proprio perchè, lo ripeto, non possiamo sapere che cosa ci riserva il futuro.

E veniamo al problema, escludendo il caso, oltremodo banale, dell'impossibilità, da parte di un drive da 360 K, di leggere dischetti da 1.2 megabyte....

Sembrerebbe, quindi, che l'impossibilità del tuo (vecchio) computer di leggere dischetti provenienti da un (nuovo) computer AT sia dovuto, in parte, all'incompatibilità verso l'alto cui abbiamo accennato: lo dimostra il fatto che il tuo amico legge TUTTI i dischetti provenienti dal tuo computer.

Perchè, allora, il tuo XT legge alcuni dischi sì ed altri no? La incompatibilità dovrebbe esserci sempre, oppure mai.

Il problema risiede nella differente dimensione delle testine dei due tipi di drives (360 Kbyte ed 1.2 megabyte). Quest'ultimo tipo, inevitabilmente, ha una testina di lettura / scrittura più piccola; i "solchi" che una testina di questo tipo traccia su un dischetto, quindi, sono di dimensioni minori rispetto a quelli tracciati da un vecchio drive da 360 K (che ha una testina più larga).

Formattiamo, con il computer AT, un dischetto vergine con la modalità da 360 K; in seguito scriviamo file, cancelliamoli, sovrascriviamo e, insomma, "usiamolo" come più ci aggrada, ma sempre con il computer AT. Il dischetto può

#### **SUPER-RAM 1.5 AMIGA**

Espansione a 2 MB per A-500, si inserisce nello slot sotto la tastiera al posto della vecchia espansione da 512 KB, completa di clock in tempo reale e batteria tampone. Eccezionale! solo 269.000

#### SUPEROFFERTE NATALIZIE **FLOPPERIA**

| Amiga 500                                | 750.000   |
|------------------------------------------|-----------|
| Amiga 500 con 30 giochi, mouse, joystick |           |
| A-500 con espansione a 1 MB              |           |
| A-500 con esp. 1 MB e drive esterno      | 980.000   |
| Amiga 2000 con hard disk 20 MB           | 1.950.000 |
| Amiga 2000 con hard disk e 2 drive       | 2.170.000 |
| Monitor colori 1084-S stereo             | 480.000   |
| Genlock 2300 A-2000+TvShow+TvText        | 350.000   |
| Amiga 3000 25 MHz 40 MB                  | 6.300.000 |
| Amiga 3000 25 MHz 100 MB                 | 7.050.000 |
| Tutto con garanzia originale Commodore   |           |

#### Viale Monte Nero <u>15</u> (nuova show-room) **20135** Milano

Tel. (02) 55.18.04.84 r.a. Fax (02) 55.18.81.05 (24 ore)

Negozio aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Vendita per corrispondenza.

#### Prezzi IVA compresa



# Amiga 500 espansi a sole Lit. 499.000

### II fantastico PC/AT Emulator per Amiga 500 espansi IVA compresa

ACCESSORI AMIGA

Espansione 512 KB A-500 ...... 99.000

Espansione 512 KB con clock A-500 .......129.000

Hard disk A-590 ...... 799.000

Espansione 2 MB per A-590 ...... 150.000

Videon II' ...... 450.000

Videon III' ...... 550.000

DigiView 4.0 ......390.000

PAL-RGB converter ...... 220.000

Drive esterno con switch ...... 165.000

Drive esterno HD 1.44 MB Amiga ....... 259.000

Motherboard 2 slot 86 pin A-500 ...... 49.000

Mouse di ricambio ...... 69.000

Espansione 2 MB A-2000 ...... 599.000

Hard card A-2091 40 MB A-2000 ...... 950.000

Espansione 2 MB per A-2091 ...... 150.000

Scheda de-interlacer per A-2000 ...... 450.000

Chip di espansione per A-3000 ...... 19.000 cad.

Tavoletta grafica seriale Amiga o PC ........ 499.000

Fatter Agnus 8372/A ...... 179.000

Interfaccia MIDI professionale ...... 49.000

Penna ottica professionale ...... 89.000

Alimentatore di ricambio A-500 ...... 129.000

DUE COMPUTER IN UNO! Questa eccezionale scheda comprende 3 chip ad altissima tecnologia: un chip *custom*, il normale microprocessore dell'Amiga, Motorola 68000, e la CPU Intel 80286 da 8 MHZ, per rendere il vostro A-500 compatibile al 100% con un PC/AT.

Lo speciale custom gate array include un Bios originale, uso della porta seriale, parallela e mouse Amiga dal lato PC, supporta il suono, le schede grafiche CGA ed Hercules, espansioni ed hard disk Amiga, e tutto questo mentre usate normalmente AmigaDos in multitasking!

La scheda ATonce, incredibilmente compatta, si inserisce internamente sopra la CPU 68000, con un montaggio semplicissimo e senza saldature: è sufficente svitare qualche vite, una operazione che richiede non più di 3 minuti, dettagliatamente descritta nel-manuale in Italiano. ATonce, quando non è attiva, è totalmente trasparente nell'uso normale del computer. Richiede un Amiga espanso ad almeno 1 MB; dal lato AT la CPU 286 vede 640 KB Ram, ed ogni espansione di memoria del vostro Amiga oltre 1 MB sarà vista come memoria Estesa o Espansa. Ad esempio, se avete una SuperRam 1.5 (cioè con 2 MB totali), avrete un 286 con 640 KB da Dos + 1 MB di Ram EMS. Se avete un hard disk AmigaDos autoboot, è possibile caricare Ms-Dos direttamente dall'hard disk Amiga, ed usare uno spazio su disco fisso per un massimo di 768 MB. Il blitter di Amiga è pienamente utilizzato per velocizzare le emulazioni Hercules 738x380 e CGA 640x200 con 4 o 8 colori. ATonce usa il drive interno di Amiga come drive "A:" da 720 KB, supporta tutti i drive esterni da 3"1/2 o 5"1/4, usa il mouse Amiga come mouse PC, configura la porta seriale come COM1 o COM2, configura la porta parallela come LPT1, supporta tutte le peculiarità dell'AT come la Ram Cmos con batteria tampone e real-time clock (converte l'equivalente di Amiga nelle espansioni con clock).

Disponibile in esclusiva presso: Flopperia Srl, Viale Monte Nero 15 20135 Milano Tel. (02) 55180484 r.a.

Megabyte, Piazza Malvezzi 14 25015 Desenzano D.G. (BS) Tel. (030) 9911767 r.a.

Tutti i marchi elencati sono registrati dalle rispettive case.

## SYSTEMS EDITORIALE PER TE

#### La voce

Aggiunge al C/64 nuovi comandi Basic che consentono sia di far parlare il computer, sia di farlo Cantare! Diversi esempi allegati.

Cassetta: L. 12000 - Disco: L. 15000

#### Raffaello

Un programma completo per disegnare, a colori, con il C/64: linee, cerchi, quadrati, eccetera. Valido sia per disegno a mano libera che geometrico.

Cassetta: L. 10000

#### Oroscopo

Devi solo digitare la data di nascita e le coordinate geografiche del luogo che ti ha dato i natali. Vengono quindi elaborate le varie informazioni (case, influenze dei segni astrali, eccetera) e visualizzato un profilo del tuo carattere. Valido per qualsiasi anno, è indicato sia agli esperti sia ai meno introdotti. E' allegata una tabella delle coordinate delle più note città italiane e l'elenco delle ore legali in Italia dal 1916 al 1978.

Cassetta: L. 12000 - Disco: L. 12000

#### Computer Music

Cassetta contenente numerosi brani di successo da far eseguire, in interrupt, al tuo C/64 sfruttando, fino in fondo, il suo generatore sonoro (SID).

Cassetta: L. 12000

#### Gestione Familiare

Il più noto ed economico programma per controllare le spese e i guadagni di una famiglia.

Cassetta: L. 10000 - Disco: L. 10000

#### **Banca Dati**

Il più noto ed economico programma per gestire dati di qualsiasi natura.

Cassetta: L. 10000 - Disco: L. 10000

#### Matematica finanziaria

Un programma completo per la soluzione dei più frequenti problemi del settore.

Cassetta: L. 10000 - Disco: L. 20000

#### Analisi di bilancio

Uno strumento efficace per determinare con precisione i calcoli necessari ad un corretto bilancio.

Cassetta: L. 10000 - Disco: L. 20000

#### Corso di Basic

Confezione contenente quattro cassette per imparare velocemente le caratteristiche delle istruzioni Basic del C/64 e i rudimenti di programmazione. Interattivo.

Cassetta: L. 19000

#### Corso di Assembler

Un corso completo su cassetta per chi ha deciso di abbandonare il Basic del C/64 per addentrarsi nello studio delle potenzialità del microprocessore 6502. Interattivo.

Cassetta: L. 10000

#### Logo Systems

Il linguaggio più facile ed intuitivo esistente nel campo dell'informatica; ideale per far avvicinare i bambini al calcolatore.

Diversi esempi allegati.

Cassetta: L. 6500

#### Compilatore Grafico Matematico

Uno straordinario programma compilatore, di uso semplicissimo, che permette di tracciare, sul C/64, grafici matematici Hi-Res ad altissima velocità. Esempi d'uso allegati.

Cassetta: L. 8000

#### Emulatore Ms-Dos e Gw-Basic

Un prodotto, unico nel suo genere, che permette di usare, sul C/64 dotato di drive, la sintassi tipica del più diffuso sistema operativo del mondo. Ideale per studenti.

Solo su disco: L. 20000

#### **Emulatore Turbo Pascal 64**

Permette di usare le più importanti forme sintattiche del linguaggio Turbo Pascal (anche grafiche!) usando un semplice C/64 dotato di drive.

Ideale per studenti.

Disco: L. 19000

#### Speciale drive

Questo speciale fascicolo costituisce una guida di riferimento per le unità a disco del C64/128.

Comprende anche un velocissimo turbo-disk più la mappa completa della memoria del drive.

Fascicolo + disco: L. 12000

#### **Utility 1**

Un dischetto pieno zeppo di programmi speciali per chi opera frequentemente con il drive.

Disco: L. 12000

#### **Utility 2**

Seconda raccolta di utility indispensabili per realizzare sofisticate procedure di programmazione.

Disco: L. 15000

#### Graphic

#### Expander 128

Per usare il C/128 (in modo 128 e su 80 colonne) in modo grafico Hi-res. Aggiunge nuove, potenti istruzioni Basic per disegnare in Hi-Res con la massima velocità in modalità 80 colonne.

Disco: L. 27000

#### Directory

Come è noto, a partire dal N. 10 di "Software Club" (la rivista su disco per l'utente dei "piccoli" computer Commodore), vengono riportati tutti i listati, in formato C/64-C/128, pubblicati su "Commodore Computer Club".

In precedenza tali listati venivano inseriti, mensilmente, in un dischetto, di nome "Directory", che oltre ai programmi di C.C.C. ospitava decine di altri file tra cui musiche nell'interrupt, giochi, listati inviati dai lettori e altro.

Ogni disco, dal prezzo irrisorio, contiene quindi una vera miniera di software. Ordinando i dischetti di "Directory" si tenga conto che al N. 1 corrispondeva il contenuto del N. 34 di "Commodore Computer Club", al N. 2 il N. 35 e così via.

Ogni dischetto: L. 10000

#### Super Tot '64

La nuova e completa edizione del programma Tot 13 con tutti i sistemi di riduzione e di condizionamento.

Ampia sezione dedicata alla teoria.

fascicolo + disco: L. 15000

#### Amiga Totospeed

Finalmente anche per Amiga un programma orientato alla compilazione delle schedine totocalcio.

Fai tredici conil tuo Amiga.

disco: L. 20000

## SYSTEMS EDITORIALE PER TE

#### Disk'o'teca

Grazie a questa nutrita raccolta di brani musicali potrete divertirvi ascoltando i migliori brani prodotti dai vostri beniamini, oltre a una serie di composizioni prodotte "in casa".

In omaggio un bellissimo poster di Sting.

Disco: L.15.000

#### Assaggio di primavera

Esclusivo!

In un'unica confezione potrete trovare ben due cassette di videogiochi assieme a un comodo e funzionale joystick.

Cassette: L. 15.000

#### LIBRI TASCABILI

#### 64 programmi per il C/64

Raccolta di programmi (giochi e utilità) semplici da digitare e da usare. Ideale per i principianti. (126 pag.)

L. 4800

#### I miei amici C/16 e Plus/4

Il volumetto, di facile apprendimento, rappresenta un vero e proprio mini-corso di Basic per i due computer Commodore. Numerosi programmi, di immediata digitazione, completano la parte teorica. (127 pag.)

L. 7000

#### 62 programmi per C/16, Plus/4

Raccolta di numerosi programmi, molto brevi e semplici da digitare, per conoscere più a fondo il proprio elaboratore.

Ideale per i principianti. (127 pag.)

L. 6500

#### Micro Pascal 64

Descrizione accurata della sintassi usata dal linguaggio Pascal "classico". Completa il volume un programma di emulazione del PL/O sia in formato Microsoft sia in versione C/64 (da chiedere, a parte, su disco). (125 pag.) L. 7000

#### Dal registratore al Drive

Esame accurato delle istruzioni relative alle due più popolari periferiche del C/64.

Diversi programmi applicativi ed esempi d'uso. (94 pag.)

L. 7000

#### Il linguaggio Pascal

Esame approfondito della sintassi usata nel famoso compilatore. (112 pag.)

L. 5000

#### Simulazioni e test per la didattica

Raccolta di numerosi programmi che approfondiscono e tendono a completare la trattazione già affrontata sul precedente volume. (127 pag.)

L. 7000

#### Dizionario dell'Informatica

Dizionario inglese-italiano di tutti i termini usati nell'informatica. (Edizione completa). (385 pag.)

L. 10000

#### Word processing: istruzioni per l'uso

Raccolta delle principali istruzioni dei più diffusi programmi di w/p per i sistemi Ms-Dos: Word-Star, Samna, Multimate Advantage, Word 3. (79 pag.)

L. 5000

#### Unix

Un volumetto per saperne di più sul sistema operativo professionale per eccellenza.

Un necessario compendio per l'utente sia avanzato che inesperto (91 pag.)

L. 5000

#### **ABBONAMENTO**

Commodore Computer Club 11 fascicoli: L. 60.000

#### ARRETRATI

Ciascun numero arretrato di C.C.C. L. 6.000

#### Come richiedere i prodotti Systems

Coloro che desiderano procurarsi i prodotti della Systems Editoriale devono inviare, oltre alla cifra risultante dalla somma dei singoli prodotti, L. 3500 per spese di imballo e spedizione, oppure L. 6000 se si desidera la spedizione per mezzo raccomandata.

Le spese di imballo e spedizione sono a carico della Systems se ciascun ordine è pari ad almeno L. 50000.

Per gli ordini, compilare un normale modulo di C/C postale indirizzato a:

C/C Postale N. 37 95 22 07 Systems Editoriale Srl Via Mosè, 22 20090 Opera (MI)

Non dimenticate di indicare chiaramente, sul retro del modulo (nello spazio indicato con "Causale del versamento"), non solo il vostro nominativo completo di recapito telefonico, ma anche i prodotti desiderati ed il tipo di spedizione da effettuare.

Per sveltire la procedura di spedizione sarebbe opportuno inviare, a parte, una lettera riassuntiva dell'ordine effettuato, allegando una fotocopia della ricevuta del versamento.

Chi volesse ricevere più celermente la confezione deve inviare la somma richiesta mediante assegno circolare, oppure normale assegno bancario (non trasferibile o barrato due volte) intestato a:

#### Systems Editoriale

Milano

ora esser letto senza problemi dal vecchio drive XT.

Se, però, un dischetto è stato creato (oppure "usato", nel senso che ha subito una o più scritture) da un vecchio drive da 360K, i solchi da questo creato risultano più larghi di quelli precedenti. Nessun problema, però, nel ri-trattare il disco con un computer AT. Se, però, ora cancelliamo (con il drive dell'AT) un file che era stato scritto con il vecchio drive. la testina dell'AT non modificherà per intero il vecchio solco, a causa della ridotta dimensione della testina. Ne consegue che se per un AT non vi sono problemi di lettura e scrittura, la testina di un vecchio drive è costretta a leggere un solco nella cui parte centrale è presente un altro solco, e segnala errore. A dire la verità, i nuovi drive da 360 Kbyte non presentano questo problema. Per i vecchi computer esiste, però, un programma di pubblico dominio (dal nome BlukErase) che consente ad un computer AT di formattare i dischetti non vergini (cioè già usati) in un modo tale da evitare errori di lettura da parte di vecchi drive. A patto, ovviamente, di non trattarli con un vecchio drive e, in seguito, trattarli ancora con un AT.



Etichette autoadesive
Usando i miei dischetti mi capita spesso di apportare modifiche, cancellazioni e variazioni in genere che vorrei riportare anche sulle etichette

autoadesive sovrapposte ai floppy. Purtroppo non riesco a trovare in vendita etichette che presentino la caratteristica di staccarsi con facilità; mi trovo ad operare, così, con floppy dall'aspetto... sporco a causa di brandelli di vecchie etichette che non riesco a rimuovere. Dove si possono acquistare etichette per floppy disk? (Anonimo disk jockey)

Anche i miei dischetti, purtroppo, sembrano spesso prelevati dal cestino della carta straccia. I negozi (molto) specializzati di forniture per uffici dovrebbero avere il tipo di etichette che richiedi, ma non so a che prezzo.

Personalmente ho risolto il problema in modo forse poco elegante, ma estremamente efficace (e, soprattutto, economico). Chiedi, in cartoleria, un rotolo di nastro adesivo del tipo
utilizzato dai disegnatori per fissare i fogli al tavolo da disegno;
i nastri di questo tipo possiedono due preziose caratteristiche:
anzitutto si distaccano con la
massima facilità (e senza lasciar traccia) sia dalle superfici
dei floppy da 5.25 sia da quelle
del formato 3.5.

Inoltre sono di carta e consentono, quindi, la scrittura di messaggi. Servendosi di un comune taglierino possono essere tagliati secondo la lunghezza che desideri. Le altezze del nastro sono di misura variabile. La più piccola è di mm. 18, più che sufficiente per scrivere almeno il nome dei files e delle directory più importanti contenute nel dischetto.

Non è il massimo dell'eleganza, ma chi si contenta gode!

#### Musica & Grafica, Ms-Dos o Amiga?

Mi piacerebbe molto sostituire il mio vecchio C/64 con un computer più moderno, senza rinunciare all'aspetto ludico che mi ha sempre appassionato. Il dubbio è il solito: è meglio un Ms-Dos compatibile forse più costoso, ma di potenzialità professionali (e di vita media sicuramente più lunga) oppure un più economico Amiga dotato di grafica e musica insuperabili? (Muzio A. - Torre G.)

Se la grafica e la musica ti interessano molto, forse non sai che, ormai, il sistema Ms-Dos non è più secondo a nessuno (e quando dico nessuno, intendo proprio nessuno).

Cominciamo dalla grafica. Oggi una scheda **Super VGA** offre (a prezzo, in verità, un tantino alto per un semplice hobbysta) una risoluzione di 1024 x 768 ed una scelta di 256 colori. Amiga offre 4096 colori, d'accordo, ma hai mai visto le immagini riprodotte da una "semplice" VGA (800 x 600)? Se ti càpita, recati presso un qualsiasi negozio specializzato per osservare uno dei tanti **Demo** che mettono in luce le caratteristiche delle schede grafiche: sembrano vere e proprie diapositive a colori.

Ma ciò che può sconfiggere l'Amiga su tutti i fronti è rappresentato, paradossalmente, dalle capacità sonore offerte dalle moderne schede musicali / vocali per sistemi Ms-Dos.

Mi riferisco, in particolare, alla ben nota scheda Sound Blaster che ormai viene venduta a prezzo sufficientemente contenuto da un qualsiasi rivenditore specializzato. A proposito: è doveroso segnalare la Circe Electronics di Milano (tel. 02/64.27.410 oppure 02/26.11.20.24) che ci ha consentito di tenere in prova un esemplare del Sound Blaster, che offre in vendita al prezzo più basso che ci è capitato di rintracciare.

La scheda di cui parliamo può essere montata su un qualsiasi Ms-Dos compatibile (XT, AT 286 / 386sx / 386dx) anche se i risultati migliori si ottengono con i computer dall'80286 in su.

Contiene, al suo interno:

- \* 11 voci di Fm music;
- \* due modi di funzionamento (9 sounds oppure 6 melodie e 5 ritmi);
- \* un canale di digitalizzazione vocale (con effetti speciali);
- \* possibilità di intervento della CPU oppure modo DMA (utilizzo diretto);
- \* amplificatore **stereo** da 4 watts per canale (è presente, sul retro, sia il jack stereo per collegamento alla cuffia o ad altra fonte di amplificazione, sia un regolatore di volume);
- ingresso microfonico (per effettuare digitalizzazioni vocali mediante un comu-

ne **microfono** da 600 ohm di impedenza);

- \* porta joy analogica;
- \* interfaccia MIDI (richiede solo un connettore esterno);
- \* zoccolo per il collocamento di altri due chips utili per la generazione di altra musica sintetizzata.

Nella confezione di Sound Blaster è presente software per programmi dimostrativi (e di intrattenimento) che sono realmente fantastici e non fanno rimpiangere nulla delle capacità sonore di Amiga. La scheda è AdLib Music Card compatibile, vale a dire che è in grado di riconoscere i programmi scritti per utilizzare l'altra nota scheda musicale (di questo tipo, infatti, ve ne sono diverse). Moltissimi videogames prodotti dalle più note s/w house sono in grado di "riconoscere" la presenza della scheda sul computer e di sfruttarla adequatamente riproducendo voci sintetizzate, effetti sonori, musiche stereofoniche e così via.

Le potenzialità della scheda Sound Blaster ci sono sembrate tanto convincenti (ed il suo prezzo al pubblico talmente invitante) che abbiamo preso la decisione di "aprire", tra breve, una vera e propria rubrica dedicata alle schede musicali Ms-Dos ed alla loro programmazione.

Ingegneria e C/128

Posseggo il C/128, che non intendo assolutamente sostituire, e sono alla ricerca di un programma in grado di elaborare (e stampare) telai, verifica antisismica, setti in cemento armato, isolamento termico, impianti elettrici civili.

(Ing. Paolo P.)

Nient'altro? Bè, in questo caso la risposta è un semplice no, altrimenti sarebbe stata assolutamente no.

Scherzi a parte, non dubito che, negli anni precedenti, qualcuno abbia sviluppato e distribuito programmi di ingegneria per C/64 (e, forse, per C/128), soprattutto per l'elaborazione di dati piuttosto semplici.

Ma progettare un telaio con verifica antisismica (e corrispondente stampa dei "ferri") non è uno scherzo, caro collega (sono ingegnere anch'io e conosco le difficoltà di realizzare un programma di tale portata).

Chi, quindi, oggi si pone all'opera per la stesura di un programma complesso, non lo fa certamente su un C/128 (nè, consentitemi, su un Amiga) ma solo su un Ms-Dos compatibile. Il motivo è semplicissimo. Alcuni calcoli richiedono elaborazioni complesse che possono essere eseguite, in un tempo accettabile (il tempo è denaro!), solo avendo a disposizione un computer veloce (magari dotato di processore matematico), capace di gestire dati in doppia precisone (se parliamo di verifica antisismica, le approssimazioni potrebbero portare a risultati imbarazzanti in caso di terremoto...), in grado di "trattare" una miriade di dati (senza commettere errori di alcun tipo) e, infine, dotato di interfaccia software per stampare i risultati grafici su carta (dimensioni dei ferri e loro piegatura, loro allineamento, posizionamento corretto di staffe, dimensionamento di pilastri, travi, solai e così via).

Il secondo motivo per cui un programmatore si pone all'opera su un **vero** computer (e non su un giocattolo) è rappresentato dal fatto che il software prodotto verrà venduto presumibilmente(!) ad uno studio **professionale**, sicuramente attrezzato con computer Ms-Dos compatibili.



#### Sì e NOT

Non riesco a capire in che modo agisca l'istruzione NOT. Questa dovrebbe convertire i bit di un byte da 0 a 1 (e viceversa); il numero decimale 10 (che in binario è 0000 1010) dovrebbe diventare, con l'istruzione Not 10, il numero 245 (cioè: 1111 0101). Con il comando Print Not (10), invece, ottengo l'incomprensibile valore -11. Come mai?

(Maurizio - Viterbo)

Digita il seguente listatino:

100 rem esame dell'istruzione not

110 input "valore (0/127)"; a 115 if a > 127 then print "Errore": end

120 x=a: gosub 150: print, " numero:...", x

130 x=not a: gosub 150

140 print, " e suo not: ", x: end

150 for i=7 to 0 step -1

160 y=2^(i) and x

170 if y > 0 then print "1";; goto 190

180 print "0";

190 next: return

Digitando 10 (in risposta all'Input di riga 110), si ottiene...
0000 1010 numero: 10
1111 0101 e suo Not: -11
Digitando, ora, -11, otterrai...
1111 0101 numero: -11
0000 1010 e suo Not: 10
Infine, con 245 (eliminando
la riga 115) si visualizza...
1111 0101 numero: 245
0000 1010 e suo Not: -246
Dunque, al numero binario

Dunque, al numero binario 0000 1010 corrispondono sia il valore decimale 10 sia -246. Allo stesso modo, al numero binario 1111 0101 sembrano corrispondere sia -11 che 245.

Il fatto è che il comando **Not** non si limita a cambiare lo **0** in **1** (e viceversa), ma effettua il complemento a due del valore numerico cui viene applicato.

Il complemento a due di un qualsiasi numero intero viene determinato eseguendo il complemento al bit e sommando 1 al numero così ottenuto.

Il complemento a 2 del numero 10, al esempio, viene così determinato:

0000 1010 (dec. 10) 1111 0101 (complem.) 0000 0001 (somma +1) 1111 0110 (risultato -10)

Questo numero, nel campo dei numeri negativi, vale appunto -10.

Vediamo di chiarire meglio il concetto: se si desidera considerare solo valori positivi, con 8 bit è possibile gestire 256 valori (da 2^0 a 2^8). Se, però, rinunciamo ad una parte di questo intervallo, possiamo assegnare al primo bit (cioè, il settimo, se li numeriamo da 0 a 7) il significato di segno. In questo modo, ad esempio, il numero binario... 000 0001

...vale 1, mentre il valore decimale -1 viene rappresentato dal numero binario... 1111 11111

A questo numero binario si perviene effettuando il complemento a due del valore 1. Cioè:

0000 0001 (1 dec.) 1111 1110 (complem.) 0000 0001 (somma 1) 1111 1111 (risultato)

L'(apparente) valore decimale corrispondente (255, appunto), indica il valore -1 nel caso di una convenzione di numeri negativi e positivi.

Procedendo a "ritroso" si ottiene...

1111 1111 (= -1) 1111 1110 (= -2) 1111 1101 (= -3)

1111 0101 (= -11) (...eccetera).

Quest'ultimo numero, guarda caso, è proprio quello che viene fuori effettuando **Not 10** e che viene visualizzato anche negando, bit per bit, il valore 10 trasformato, preventivamente, in binario. Per approfondire l'argomento, ti consiglio di studiare a fondo lo specifico argomento (complemento a due) su un qualsiasi libro di testo scolastico di informatica.

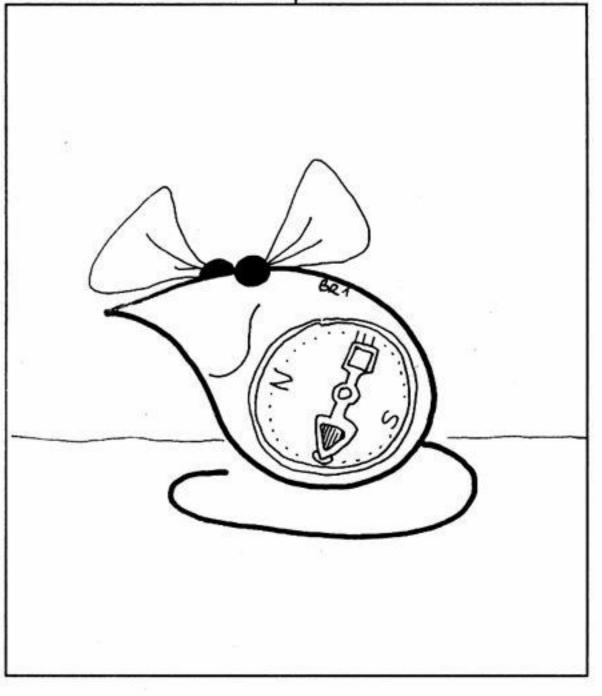

di Alessandro de Simone

# RICOMINCIO DAL DOS

Chi inizia ad operare con un calcolatore, e con un Ms-Dos compatibile in particolare, non sempre trova a disposizione argomenti semplici e, perchè no?, divertenti. In queste pagine, quindi...

Dopo aver estratto il computer dal suo imballaggio, il principiante, anche se di buona volontà, si vede costretto, a causa della carenza di informazioni, a far girare i vari programmi a disposizione senza rendersi conto di come effettivamente funzionino.

Dal momento che non ci si accontenta di formattare dischetti e di realizzare output di pacchetti applicativi come un W/P o Spreadsheet, (per quanto utili siano) il principiante si reca subito nella più vicina libreria per scegliere un paio di volumi che gli consentano di conoscere in modo approfondito il computer appena acquistato.

A volte, però, la delusione è grande: si rischia, infatti, di acquistare un libro il cui contenuto altro non è se non le istruzioni già presenti sul libretto di istruzioni; oppure le sue pagine sono infarcite di frasi ostiche o di lunghi(ssimi) programmi scritti in linguaggi sconosciuti.

La tendenza a scoraggiarsi prende quindi il sopravvento e, credeteci, questa fase l'hanno attraversata tutti coloro che operano nel campo.

Queste pagine, pertanto, offriranno lo spunto per tirar fuori, dal nostro Ms-Dos compatibile, tutte le sue risorse, operando, soprattutto, mediante esempi pratici, di semplicissima attuazione, che si concluderanno sempre con pratiche applicazioni.

Naturalmente non pretendiamo di offrire una trattazione completa su ciascun argomento proposto; del resto, i suggerimenti che ci capiterà di divulgare, saranno un'ottima scusa per considerarli come l'inizio di vari esperimenti da compiere a tu per tu con il nostro elaboratore personale.



#### Perche' il DOS

Pochi ricordano che il nucleo centrale attorno a cui ruota qualsiasi applicazione di informatica è il Sistema Operativo (S. O.) che, a seconda dei casi, può essere residente su diversi supporti fisici. Accenneremo soltanto alle Rom (circuiti integrati) e alle memorie di massa, tipicamente i dischi.

Al sistema operativo per eccellenza è stato attribuito, non a caso, il nome Ms-Dos; delle cinque lettere, le prime due indicano la software house di proveninenza (Microsoft), mentre le altre tre, acronimo di Disk Operative System, rivelano, senza ombra di dubbio, che il sistema si regge interamente sulla corretta ed intensiva gestione dei dati su disco.

Uno studio, approfondito o superficiale che sia, non può prescindere da questa fondamentale considerazione anche perchè, prima o poi, ci si scontra sempre

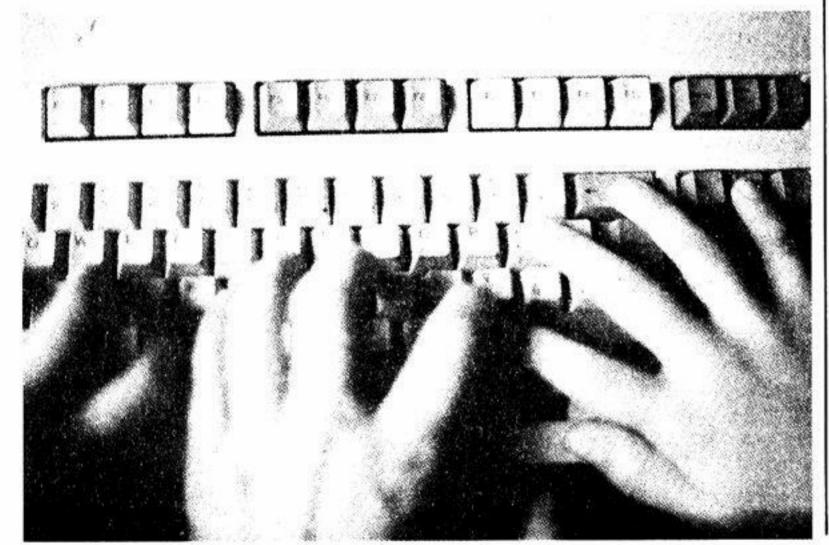

12 - Computer Club -

#### Absolute sector 0000000, System BOOT ASCII value Displacement ----- Hex codes-----Disco privo d 0400(0190) C3 OD OA 44 69 73 63 6F 20 70 72 69 76 6F 20 64 i sistema Preme 0416(01A0) 69 20 73 69 73 74 65 6D 61 0D 0A 50 72 65 6D 65 72 65 20 75 6E 20 74 61 73 74 6F 0D 0A 00 0D 0A re un tasto 0432(01B0) 44 69 66 65 74 74 6F 20 69 6E 20 63 61 72 69 63 Difetto in caric 0448(01C0) 61 6D 65 6E 74 6F OD OA OO 49 42 4D 42 49 4F 20 amento IBMBIO 0464(01D0) COMIBMDOS COM 0480(01E0) 20 43 4F 4D 49 42 4D 44 4F 53 20 20 43 4F 4D 00 U 0496(01F0)

con protocolli di I/O, tracce, settori, cluster, file; insomma, il disco ci sarà sempre tra i piedi.

Tanto vale fare subito la sua conoscenza attraverso un paio di divertenti applicazioni.



#### **Formattando**

sta sede, daremo per scontate alcune conoscenze, dal momento che possono esser rintracciate facilmente sul libretto di istruzioni del vostro computer.

Ci limiteremo a ricordare, semmai, che ora andiamo sul pratico; sospendete quindi la lettura, procuratevi un dischetto-cavia da 3 pollici e mezzo o da 5 pollici 1/4 (per gli imminenti esperimenti sadomaso), accendete il computer e caricate il sistema in modo, insomma, che compaia il familiare Prompt. Fatto?

Bene, formattare un dischetto significa, in altre parole, prepararlo ad accettare dati che, in seguito, si presume che verranno inviati. La prima cosa che ci preme, quindi, è sapere che cosa succede, ad un dischetto, durante la sua formattazione e, soprattutto, quale sarà il suo "aspetto" dopo l'operazione.

Per rendercene conto fino in fondo sarà necessario seguire alla lettera tutti gli step che verranno indicati, senza ometterne alcuno; capirete dopo il perchè di tale pignoleria. Dunque, formattate il dischetto vergine nel formato più semplice possibile, senza riportarvi il sistema (cioè i file nascosti), ma assegnando il nome. In parole più semplici,

attivate il drive A, inserite il disco sistema (oppure "raggiungete" la subdirectory dell'hard disk in cui è presente il comando **Format**) e digitate...

#### format a:/v

..in modo da ottenere, alla fine, un dischetto dotato di nome (label).

Coloro che posseggono un AT compatibile, dotato di drive da 1.2 mega, dovranno formattare trattandolo come un drive da 360 K. Vale a dire:

#### format a:/4/v

Alla richiesta di inserire il floppy vergine nel drive A, sostituite il disco sistema con quello cavia e premete Return, stando ben attenti, durante la formattazione, ai messaggi che verranno visualizzati.

A seconda del Dos che possedete, infatti, compariranno messaggi in italiano o in inglese ma, tutti, vi faranno capire che, per ciascun **cilindro**, vengono for-

```
PC Tools Deluxe R4.22
   Path=B:
                 Absolute sector 0000000, System BOOT
Displacement ------ Hex codes-----
                                                        ASCII value
 0256(0100) 39 7C A3 3F 7C BB 00 07 A1 39 7C E8 44 00 A1 18
                                                       91 ?1=
                                                               9! D ^
 0272(0110)
          7C 2A 06 3D 7C 40 50 E8 54 00 58 72 CF 28 06 3E
                                                      | * = | @P T Xr ( >
0288(0120) 7C 76 11 01 06 39 7C 83 16 2B 7C 00 F7 26 0B 7C
                                                       iv( 9: +: & :
          03 D8 EB D4 8A 2E 15 7C 8A 16 FD 7D 8B 1E 3F 7C
                                                                 } ^?!
 0304(0130)
           EA 00 00 70 00 AC 0A CO 74 23 B4 0E B3 FF CD 10
                                                              +t#+ | =>
 0320(0140)
 0336(0150)
          EB .F3 8B 16 2B 7C F7 36 18 7C FE C2 88 16 3D 7C
                                                           +: 6^: + =:
0352(0160) 33 D2 F7 36 1A 7C 88 16 2A 7C A3 3B 7C C3 B4 02
                                                       3 6 1 *1 ; 1++
          8B 16 3B 7C 8A EA DO CE DO CE 80 E6 CO 8A OE 3D
 0368(0170)
0384(0180) 7C 80 E1 3F OA CE 8A 36 2A 7C 8A 16 FD 7D CD 13
                                                                   }=
 0400(0190) C3 OD OA 4D 61 20 73 65 69 20 6D 61 74 74 6F 3F
                                                       + Ma sei matto?
          20 4D 65 74 74 69 20 69 6C 20 64 69 73 63 6F 20
0416(01A0)
                                                        Metti il disco
0432(01B0) 64 69 20 73 69 73 74 65 6D 61 2E 0D 0A 00 0D 0A
                                                       di sistema.
0448(01C0) 44 69 66 65 74 74 6F 20 69 6E 20 63 61 72 69 63
                                                       Difetto in caric
 0464(01D0) 61 6D 65 6E 74 6F 0D 0A 00 49 42 4D 42 49 4F 20
                                                               IBMBIO
                                                       amento
 0480(01E0) 20 43 4F 4D 49 42 4D 44 4F 53 20 20 43 4F 4D 00
                                                        COMIBMDOS COM
 Sector updated - Press any key to continue
 ^ v -> <- = cursor F1=swap entry area F5=update F6=cancel update ESC=exit
Home=first pos End=last pos PgUp=1st half PgDn=2nd half
```

mattati due lati del disco (numerati con 0 ed 1). Vedremo perchè, in seguito, è interessante averlo notato. Il numero di cilindri risulterà 40, magari numerati da 0 a 39 (80 se operate con un drive da 3.5 pollici). Come nome assegnate: "Leucippo" (in modo da evitare il solito "Pippo", di cui sono infarciti i testi di informatica). Usando una delle utility citate nel riquadro di queste pagine, vedremo di esaminare ciò che è successo al nostro dischetto.

A seconda dell'utility che possedete, posizionatevi ora sulla **traccia zero**.



#### **Esplorando**

Ciò che compare nel primo settore assoluto (numerato con zero), è il nome del sistema che ha formattato il dischetto stesso.

Ciò significa che se avete formattato con l'Ms-Dos Commodore, comparirà la parola Commodore; se con Epson, la parola Epson, e così via. Altri caratteri figurano prima e dopo il nome di identificazione. Per il momento, però, interessa solo sapere l'esistenza di questa "marchiatura".

Nella seconda parte del settore zero (ogni settore, è bene sottolinearlo, è formato da 512 byte, suddivisi in due blocchi da 256 ciascuno, oppure numerati da 0 a 512) è presente un messaggio il cui significato (in lingua italiana, tedesca, inglese o altra) è simile a quello riportato in figura 1 o, in definitiva, al seguente:

"Questo non è un disco di sistema; provvedi a sostituirlo e premi un tasto".

Ricordate, infatti, che abbiamo formattato il disco in modo "semplice", senza riportare i file di sistema? Bene, se tentassimo di accendere il computer inserendo il disco che abbiamo appena formattato, comparirà esattamente quel messaggio. Ne approfittiamo per suggerire una prima, semplice applicazione. Servendosi di uno dei Tool indicati in queste pagine, modificate il messaggio facendo in modo, ovviamente, di non occupare uno spazio maggiore di quello ad esso destinato (e restando sempre nel settore zero, per carità).

Ad esempio, fate in modo che sul monitor compaia la videata riportata in figura 2 e provvedete ad aggiornare il mes-

#### Un programma prezioso

Con un computer, di solito, viene fornito un dischetto che contiene tutti i comandi del sistema operativo.

A volte, però, alcuni comandi sono piuttosto complessi, di difficile impostazione e non sempre se ne ricorda, agevolmente, la sintassi. Per questo motivo, pertanto, i dischetti forniti con la macchina contengono, oltre ai comandi di cui parliamo, altri programmi che, mediante un menu di facile comprensione, consentono di eseguire senza difficoltà particolare i compiti desiderati. Non si tratta, quindi, di nuovi comandi o, quanto meno, di una loro diversa forma sintattica. Ci troviamo, semplicemente, di fronte a comandi "vestiti a festa", circondati da cornici più o meno suggestive e da facilitazioni di editing più o meno valide.

Con i comandi in forma spartana, insomma, è sempre possibile attivare la più sofisticata e nascosta funzione del DOS, pur se con notevoli sacrifici e pagando un conto salatissimo (che può costringere allo spegnimento della macchina) in caso di errori.

Per esaminare con calma un dischetto può esser sufficiente il programma **Debug** che, opportunamente adoperato, permette di seguire i ragionamenti contenuti in queste pagine. Tuttavia Debug è piuttosto "duro" da usare, soprattuto per un principiante.

Fortunatamente sono in giro programmi di notevole affidabilità (e semplicità d'uso) che permettono di eseguire tutti i comandi del Dos e, allo stesso tempo, di esaminare, byte per byte, l'intero contenuto di un disco, floppy o hard che sia.

Non solo; sono anche dotati di particolari opzioni, assenti nel Dos "ufficiale", che risultano tuttavia indispensabili per operare in modo approfondito sul sistema stesso. I programmi di cui parliamo sono, principalmente, Pctools (della IBM) e le altrettanto note Norton Utility, entrambe in continua e costante evoluzione. Dal momento che risulta piuttosto semplice procurarsi tali programmi (anche le versioni meno recenti sono validissime per seguire le note di queste pagine) daremo per scontato il loro utilizzo, peraltro guidato da chiare ed esaurienti domande e/o menu di scelta.

Ai lettori che, purtroppo, non sono in possesso dei **Disk Editor** citati, non possiamo fare altro che consigliare di seguire con la massima attenzione il presente articolo, utilizzando, magari, i poco versatili programmi di esplorazione di un disco a loro disposizione.

saggio; con PCTools, ad esempio, il comando è impartito dal tasto F5.

Spegnendo e riaccendendo, oppure premendo contemporaneamente i tasti Control, Alt e Delete, vedrete la comparsa del nuovo messaggio. A che può servire una cosa del genere? Pensate ad un amico da prendere in giro, a patto che non sia lettore di Commodore Computer Club...



#### Favorite il vostro nome

Passiamo oltre; "rientriamo" nell'utility (PCTools, ad esempio) e andiamo ad esplorare gli altri settori del nostro dischetto. Nel settore 5, a partire dal byte 0 (o nel settore 7 se adoperate un drive da 3.5) è presente il nome assegnato ad

floppy (**Leucippo**) seguito da altri byte che, per il momento, non interessano. Se proseguite l'esplorazione dei settori (ve ne sono parecchie centinaia!) non c'è assolutamente nulla, o meglio vi sono circa 360000 byte di valore fisso, il cui codice cambia a seconda del Tool usato per formattare. Tali codici sono stati inseriti, automaticamente, al momento della formattazione.

Ora faremo un nuovo esperimento: "uscite" dal tool e formattate **nuovamen**te lo stesso dischetto, ma in modo che vengano trasferiti i file di sistema e non il nome:

#### Format a:/s

Al termine dell'operazione (che può esser compiuta dallo stesso Tool, se questo lo consente) noterete che, esaminando la directory "normale" (**Dir** e return) non compare nulla; esaminando-la, invece, con PCTools, noteremo la

#### I nomi, in codice

file memorizzati su di un dischetto Ms-Dos possono essere allocati in una parte qualunque della superficie magnetica. La posizione esatta dipende da tantissimi fattori: preesistenza di altri file, file cancellati, presenza di settori danneggiati, eccetera.

Tuttavia, se ci riferiamo a un dischetto da 5 pollici e 1/4 (formattato a 360 K), a partire dal settore n. 5 saranno sempre memorizzate tutte le informazioni relative ai singoli file presenti, secondo un codice ben preciso. Questo è formato (lo ripetiamo: per ciascun file) da 32 byte contigui, numerati da 0 a 31. Il loro significato è il seguente:

0 - 10: Nome del file, comprensivo di eventuale estensione. 11: attributo del file (0 = normale; 1 = sola lettura; 2 = hidden file; 4 = file di sistema; 8 = nome del disco; 18 = sottodirectory; 32 = file non salvato; 64 = vuoto). E' possibile individuare la coesistenza di più valori (e quindi più attributi) fra loro.

12 - 21: non utilizzati (è pericolosa la loro manipolazione).

22 - 25: ora e data codificati secondo un ingegnoso algoritmo.

27 - 28: numero del cluster di partenza (puntatore).

28 - 31: dimensioni del file stesso.

In questa sede eseguiremo alcuni trucchetti manipolando, opportunamente, il byte degli attributi.

Altri byte possono esser manipolati, con conseguenze a volte... divertenti. nibili per i nomi vengono proprio assegnati a Ibmbio e Ibmdos.

Continuando l'esplorazione dei settori ci accorgeremo che molti di questi sono riempiti di caratteri incomprensibili: sono i vari byte che costituiscono i file di sistema, cioè sono i programmi, in linguaggio macchina, che rappresentano il complesso di operazioni del Sistema Operativo. Ci accorgeremo, inoltre, che molti settori sono sostanzialmente identici tra loro, ma per ora questo particolare non interessa.

Ora proveremo a formattare nuovamente il disco, ma chiederemo di inserire anche il nome...

Format a:/v/s

..(drive da 360K)...

Format a:/4/v/s

..(drive da 1.2 M), che sarà, stavolta, "Santippo".

Esaminando, ora, la traccia 5 ci accorgiamo che i primi due file sono ancora Ibmbio e Ibmdos (e ciascuno occupa ancora 32 byte, due righe da 16 caratteri ciascuna) e che il nome del disco non è posto subito dopo di loro (da 64 a 95) ma un paio di righe più in basso, da 96 a 127. Perchè sono stati "saltati" 32 byte?

presenza di due file, dal nome IBM-BIO.COM (di lunghezza compresa tra i 10 e i 18 Kbyte) e IBMDOS.COM (circa 30 K). Sono i famosi file nascosti (hidden files) di cui si parla altrove in queste pagine.

Vediamo che cosa è successo al disco, a parte la novità dei due file.

Anzitutto (a seconda del DOS che avete) potrebbe esser scomparso il messaggio relativo alla non idoneità del bootstrap (ricordate? era nel settore 0). Potrebbero esservi, al loro posto, altri codici che, appunto, comunicano al computer la disponibilità, sul disco inserito nel drive, dei file di sistema.

In fondo alla stessa "pagina" (sempre nel settore 0) sono comunque memorizzati alcuni messaggi che verranno evidenziati nel caso (malaugurato) in cui dovessero sorgere problemi con il disco stesso: smagnetizzazioni parziali, pasticci vari nella FAT (File Allocation Table, una parente stretta della BAM del 1541, lo ricordate?), assenza di Command.com e così via.

Nel settore 5 o nel settore 7 (drive da 5,25 oppure 3.5), al posto in cui c'era prima il nome del disco (Leucippo), non è rimasto nemmeno uno spazio vuoto (come ci saremmo aspettati), ma figurano i nomi dei due file di sistema che occupano, ciascuno, due gruppi di 16

byte, alcuni dei quali rappresentano i caratteri del nome (vedi riquadro).

Ciò è del tutto normale perchè, in un floppy di sistema, i primi due spazi dispo-

#### Decimale ed esadecimale

Agli appassionati che hanno appena acquistato un computer non possiamo fare altro che suggerire di rintracciare un testo in cui venga spiegata la (ahimè, lunga e noiosa, ma fondamentale) trattazione sui sitemi di numerazione, in particolare sulla conversione di un numero da decimale a esadecimale e viceversa.

L'argomento, infatti, è uno dei primi da studiare nel campo dell'informatica.

Per non costringere i lettori "esperti" ad inutili ripetizioni, ci limitiamo a pubblicare un semplice programma (in Basic) in grado di visualizzare la tabella di conversione che, comunque, viene qui riportata.

Le applicazioni suggerite in queste pagine, infatti, si riferiscono a videate in cui compaiono codici formati da due caratteri (alfabetici e numerici) che possono, in apparenza, risultare misteriosi. Vedremo un paio di esempi, con ovvio riferimento alla tabella; in

questa, la colonna di sinistra si riferisce al primo dei due caratteri; la prima riga, invece, al secondo.

L'incrocjo tra la riga e la colonna individuerà il numero decimale (e viceversa).

Il numero (esa) A8 si riferisce al valore (decimale) 168. Analogamente a 3F corrisponde 63, a EF, 239 e così via. Al contrario, al numero decimale 92 corrisponde 5C eccetera. Vi sono casi in cui è possibile generare confusione: a che cosa corrisponde 38? a 56 (se 38 è un numero esadecimale); a 26 se, al contrario, 38 è un numero decimale.

Per evitare errori, quindi, nei testi di informatica viene sempre posto, accanto al valore, il sistema di numerazione di riferimento.

Esempio: 45 (esa); 128 (dec); A5 (esa); in quest'ultimo caso, magari, la specificazine è superflua, grazie alla presenza dell'inconfondibile carattere alfabetico.

```
100 REM CONVERSIONE DA SISTEMA DECIMALE A ESADECIMALE 110.:
120 X1$ = "0123456789ABCDEF": PRINT SPC(6);
130 FOR I=1 TO 16: PRINT MID$ (X1$, I, 1); " ";: REM 3 spazi .
140 NEXT: PRINT: PRINT
150 I=1: J=0: GOSUB 210: FOR K=0 TO 255
160 X2$ = RIGHT$ ("...." + STR$ (K), 4)
170 PRINT X2$;
180 J=J+1: IF J=16 THEN J=0: PRINT:GOSUB 210
190 NEXT K: PRINT
200 PRINT"Tabella di conversione decimale / esadecimale": END
210 PRINT MID$ (X1$, I, 1); CHR$(32); CHR$(32);: I=I+1
220 RETURN: END
```

Il brevissimo programma Basic

#### Il disco di sistema

Albindos sono file di sistema; non sono, però, gli unici. Affinchè un dischetto sia realmente Bootable (che consenta, se inserito nel drive, di attivare il computer al momento della sua accensione) deve contenere anche un altro file, il ben noto(!) Command.Com; se questo dovesse risultare assente, al momento dell'eventuale boot comparirebbe la richiesta "Disco non di sistema; sostituiscilo e premi Return", o simili.

E' bene sottolineare che al momento della formattazione (con la sintassi: /s), alcune versioni di Ms-Dos non trascrivono anche Command.com, ma solo Ibmbio e Ibmdos; all'utente è affidato il compito di copiare, a parte, Command.com.

E' bene anche precisare che sono in circolazione versioni di Ibmbio e Ibmdos incompatibili sia tra loro sia con alcune delle varie versioni (ancora più numerose) di Command.com.

Consigliamo caldamente, quindi, di realizzare un disco di sistema utilizzando esclusivamente il comando di formattazione del vostro computer ed evitando (per scongiurare il pericolo del 
blocco totale del sistema) di prelevare i 
tre file da "fonti" diverse. Se, quindi, copiamo (dal disco sistema fornitoci con il 
computer) il file Command.

Com (a meno che l'utility di formattazione non l'abbia già fatto), ci accorgeremo che le informazioni ad esso relative verranno allocate proprio nei 32 byte lasciati vuoti (da 64 a 95 del settore 5). Ricordiamo, ora, che un disco bootable, oltre ai tre file citati, contiene solitamente (nella configurazione minima) sia il file specifico relativo alla tastiera collegata (**Key**bit, Keybfr, Keybgr e così via) sia il file Autoexec.bat che contiene (almeno) il comando di caricamento del file di tastiera. Con versioni più recenti del Dos il file della tastiera è uno solo e richiede una particolare sintassi per la sua corretta attivazione. In dischi di sistema più complessi compaiono numerosi altri file; per il momento ci limiteremo a studiare ciò che accade al floppy nella configurazione "minima" possibile.

Ora creeremo il file Autoexec.bat con un qualsiasi text editor (se lo possedete), oppure con l'obsoleto comando Edlin (se avete voglia di leggere le istruzioni sul vostro manuale) oppure digitando alla lettera quanto segue, senza curarvi

di ciò che fate ([R] = premi il tasto Return) assicurandovi, però, che nel drive sia inserito il disco cavia:

Copy con: autoexec.bat [R] keybit [R] echo io sono il tuo computer [R]

A questo punto premete i tasti Control e "Z" e, subito dopo, Return. Il drive ronzerà un po' e, ad una verifica (Dir) vedremo che, in effetti, sul disco è presente il file di nome Autoexec.bat.

Copiate ora il file relativo alla vostra tastiera (supponendo che sia Keybit.com) in modo che, alla fine, la directory contenga:

Command.com Autoexec.bat Keybit.com

Resettando il computer (Control, Alt, Delete) il sistema dovrebbe partire dopo aver caricato, automaticamente, Keybit.com e visualizzato il messaggio di saluto.

Perchè mai, ci chiediamo legittimamente, viene lanciato proprio il file Autoexec.bat, e non altri?

#### Automatismo controllato

Descriveremo ora un altro trucchetto (idoneo a far impazzire l'amico di prima) che ci consentirà, tra l'altro, di approfondire la conoscenza di alcuni meccanismi di Ms-Dos.

Con un programma di utility (continueremo a riferirci a PCTools), ed esploran-

```
0
   .. 0.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15
   . 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31
   . 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47
   . 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63
   . 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79
   . 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95
   . 96. 97. 98. 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
    112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
    128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
    144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
       161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
       177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
    192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
       209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
    224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
    240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
Tabella di conversione decimale / esadecimale
```

Tabella di conversione decimale / esadecimale da 0 a 256

#### Caricat, puntat, floppy!

Un floppy disk da 5 pollici 1/4, formattato a 360 kbyte, è costituito, appunto, da circa 368 mila byte, molti dei quali a disposizione dell'utente.

Per raccapezzarsi tra questa miriade di potenziali informazioni, il sistema operativo suddivide il disco non solo in due zone (faccia superiore ed inferiore del floppy stesso) ma in tracce e settori. Le tracce sono di forma circolare e sono 40 per ciascuna faccia (numerate, quasi sempre, da 0 a 39); ognuna di queste è formata da 9 settori contigui contenenti, ciascuno, 512 byte.

In totale, pertanto, risultano...  $512 \times 9 \times 40 \times 2 = 368640$ 

...byte, detti, in gergo, 360 Kbyte. Per individuare un byte, fra tutti gli altri, sarebbe scomodo numerarli uno per uno. Si preferisce, quindi, indicare una "zona" che racchiude alcune centinaia (migliaia) di byte e riferirsi ad essa. L'indice di cui parliamo, dal momento che viene indicato da un numero, si dice **puntato** da quel numero. Questo, più propriamente, prende quindi il nome di **puntatore**.

Il concetto di "puntatore" è ricorrente nell'informatica.

Con tale termine si intende, di solito, un numero che indica la posizione in cui è presente l'inizio del guppo di byte che costituiscono l'informazione cercata. Se, ad esempio, un certo byte rappresenta un puntatore, e questo vale 35, la prima informazione utile sarà presente a partire dal 35-mo dato. Nel caso specifico, se un puntatore, su disco, indica la posizione del primo

byte di un file ivi memorizzato, il numero 35 può indicare, a seconda dell'utility usata, la traccia (o il settore) desiderato. Alcune utility utilizzano termini diversi (cluster, cilindro, traccia, settore, settore relativo, settore assoluto, n. kbyte, n. buffer e così via).

Riferendoci al sistema di puntatori utilizzato dal programma **PCTools**, possiamo dire che un disco è suddiviso in clusters; ognuno di questi in 4 settori che, a due a due, contengono 256 byte ciascuno.

Per determinare il settore in cui è memorizzato il primo byte del file "puntato" dal puntatore 27 - 28 (vedi riquadro sulla codifica del nome dei file), il calcolo è semplicissimo:

N. settore = n. cluster x 2 + 8 Inversamente:

N. cluster = (n. settore - 8) / 2

Se, ad esempio, il puntatore è 4B (esadecimale, cioè 75 in decimale), il settore di partenza è:

 $75 \times 2 + 8 = 158 \text{ (dec)}$ 

Selezionando il settore n. 158, appunto, rintracceremo l'inzio del gruppo di informazioni richieste.

Nel caso di un disco rigido (ad esempio, da 20 megabyte), la formula è diversa:

N. settore = n. cluster x 4 + 107 Inversamente...

N. cluster = (n. settore - 107) / 4

Coloro che posseggono il drive da 1.2 mega possono agevolmente individuare la corrispondente relazione matematica che lega tra loro cluster e settori; basterà che ci seguano nei nostri esperimenti.

do il settore 5 (sempre per un dischetto da 5.25), ci accorgiamo che il file Command.com possiede il puntatore di cluster 2F (47 dec). Con la formula prima vista ci posizioneremo quindi sul settore 102 (= 47 x 2 + 8). All'inizio, come ovvio, vi saranno codici incomprensibili; basterà spostarsi sui settori da 105 a 107 per notare, però, la posizione dei vari messaggi che, durante l'uso del Dos, vengono visualizzati. Ecco, dunque, perchè è possibile farli apparire in tutte le lingue: basta modificare i codici ad essi relativi!

Ma non basta; nel settore 111 compaiono i messaggi di Copyright (magari da personalizzare a piacimento); ciò che ora interessa, però, è il settore 112 in cui, dal byte 152 a 163, è indicato il nome che deve possedere il file di bootstrap, completo di suffisso (cioè: Autoexec.bat).

Sfruttando le potenzialità del Tool adoperato, modificate il nome in "Giovanni.Bat" (o come vi pare, purchè abbia, comunque, la lunghezza di otto caratteri, oltre al suffisso). Alterando questa parte del comando Command.Com, e resettando il computer, vi accorgerete che questo non attiva più Autoexec.bat, proprio perchè, ora, il nome ricercato è Giovanni.bat. Questo file, con un sistema simile a quello prima illustrato, provvederete ora a crearlo:

copy con:giovanni.bat echo off echo non credo che riuscirai mai echo a capire da dove viene il echo messaggio che vedi keybit

...ricordandosi, come prima, di premere Control Z e Return per concludere.

Resettando il computer verrà ora visualizzata la sequenza di frasi prima digitate; il lavoro, però, non è ancora alla fine. E' necessario "occultare" il file Giovanni.Bat lasciando inalterato Autoexec.Bat, benchè, ormai, superfluo.

Entrate nel Tool e, come prima, visualizzate il settore 5. Se avete seguito alla lettera i nostri consigli, i 32 byte relativi a Giovanni.Bat dovrebbero essere quelli numerati da 192 a 223; il byte che rappresenta l'attributo è il dodicesimo (a partire dall'inizio); nel nostro caso è il byte n. 203 che contiene il codice 20 (esadecimale). Infatti, come si può notare dal riquadro, 20 è il codice di file "normale"; per renderlo "hidden" (invisibile, cioè, alla normale richiesta Dir) il suo attributo deve essere incrementato di 2. Fate in modo, quindi, di cambiare 20 in 22 ed esaminate, in seguito, la directory con il consueto comando Dir: dovrebbero apparire solo tre file (Command.com, Keybit.com, Autoexec.bat).

Il dischetto, così "conciato", parte ancora in autoboot ma, inspiegabilmente, visualizzerà un messaggio del tutto diverso da quello contenuto in Autoexec...

Alla vostra bontà è affidato il compito di limitare la pesantezza dei messaggi nascosti. Alla vostra intraprendenza, invece, la decisione di modificare gli altri byte che caratterizzano i file.



Computer Club - 17

di Alessandro de Simone

# ...ED E' SUBITO PROSPETIVA

Le complesse regole per disegnare in prospettiva sono riducibili ad una sola istruzione, o meglio funzione, da elaborare due volte per ciascun punto considerato; sia che abbiate un C/64, un Amiga o un qualsiasi Ms-Dos compatibile

Supponiamo di essere in riva al mare (posizionati come in figura 1) e di osservare il volo di un gabbiano servendoci di un unico occhio puntiforme, anche se un po' bovino, chiamato C; il volatile, con tutto il rispetto che nutriamo per la natura, verrà schematizzato come un punto, denominato P.

Dal momento che siamo sulla riva, possiamo congiungere idealmente il nostro occhio. C con l'estremità inferiore della linea verticale condotta dal gabbiano sulla superficie del mare (punto Q). L'uccello, quindi, sarà situato ad un'altezza PQ che rappresenta la quota reale alla quale è posizionato. Il segmento CT rappresenta la linea orizzontale che, partendo da C, attraversa, in maniera perfettamente perpendicolare, un'ipotetica finestra (rappresentata con il suo spessore) posizionataci davanti.

Possiamo notare facilmente che la linea CP la interseca in un punto P' così come la linea CQ la incontra nel punto Q'. Il segmento P'Q' rappresenterà una quota che possiamo definire illusoria (di solito pochi centimetri contro le varie decine di metri reali) che indica, in un sistema grafico chiamato prospettiva, la distanza relativa, pseudo proporzionale, tra altri elementi appartenenti alla stessa rappresentazione grafica. Ciò significa, ad esempio, che se il gabbiano vola a 30 metri di altezza, la distanza P'Q' viene ridotta ad un paio di centimetri se, ovviamente, lo schermo dista CQ' dal nostro occhio e la finestra dista QQ'

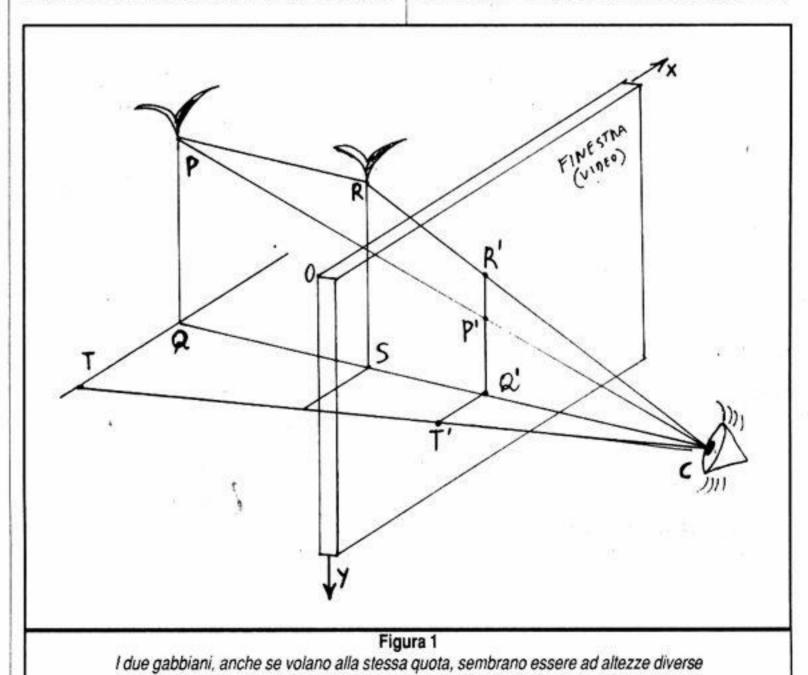

18 - Computer Club -

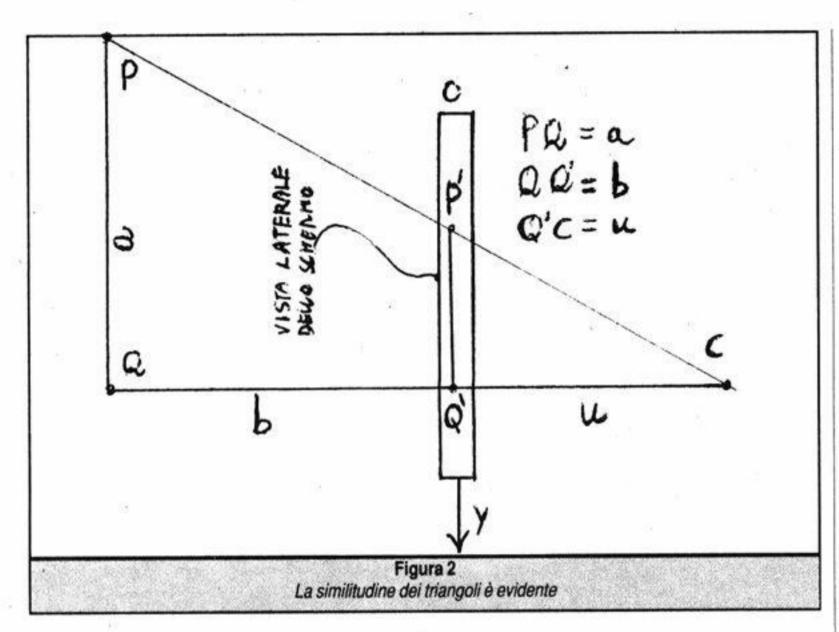

dalla verticale condotta dal gabbiano. Non tutto ciò che si trova a 30 metri dal suolo, però, verrà rappresentato da un segmento di eguale lunghezza.

Se un gabbiano **R**, infatti, si trova alla stessa altezza di P (notare il segmento verticale **RS** eguale a PQ), ma più vicino al nostro occhio (notare **CS** minore di CQ) la sua rapprentazione, limitatamente all'altezza dal suolo, sarà indicata dal segmento **R'Q'**, visibilmente maggiore di **P'Q'**.

Del resto non è un mistero per nessuno che oggetti piccoli, ma vicini all'osservatore, appaiono più grandi di altri oggetti, di dimensioni ragguardevoli, posti più lontano.

Un esempio per tutti è rappresentato dalla Luna, che appare notevolmente più grande delle stelle, che sappiamo essere immense. Nella figura 1 compaiono altre lettere, di cui ci occuperemo tra breve.



#### Matematica

Vediamo ora di esprimere matematicamente quanto osservato finora; niente paura, ragazzi

Sappiamo benissimo che la matematica non ha grandi sostenitori e vi assicuriamo che ci limiteremo a poche operazioni elementari.

Per meglio osservare lo schema, quindi, riferiamoci ora alla **figura 2**, che non è altro se non la figura 1, priva di gabbiani e vista di profilo.

Balza subito all'occhio che ci troviamo di fronte a due triangoli rettangoli (le altezze, per definizione, generano un angolo retto) e **simili** tra loro: il primo è, **CPQ** ed il secondo **CP'Q'**. Dalle note regole della similitudine di elementi omologhi (roba da **scuola media**, ragazzi!) risulta la proporzionalità seguente:

PQ : P'Q' = QC : Q'C

Ne consegue che (un medio è dato dal prodotto degli estremi diviso l'altro "medio")...

P'Q' = (PQ \* Q'C) / QC

Poichè, però, risulta che...

QC = QQ' + Q'C

...possiamo anche scrivere...

P'Q' = (PQ \* Q'C) / (QQ' + Q'C)

Per semplificare la simbologia usata, denominiamo con lettere minuscole i segmenti esaminati:

a = PQ

u= Q'C

b = QQ'

Il segmento incognito **P'Q'**, pertanto, potrà ora essere calcolato con la massima semplicità:

P'Q' = (a \* u) / (u + b)

Ciò significa, in altre parole, che conoscendo la distanza dalla finestra (video...) del nostro occhio (costante u), l'altezza (a) di un punto e la sua distanza dallo schermo misurata secondo la proiezione verticale (b), è possibile determinare, con una sola istruzione, l'altezza virtuale del punto P sul nostro schermo video (segmento P'Q').

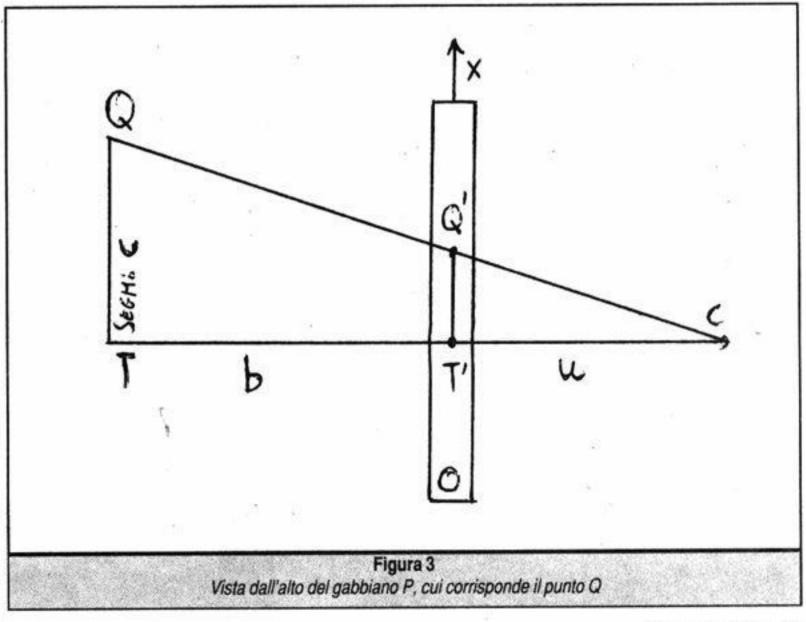

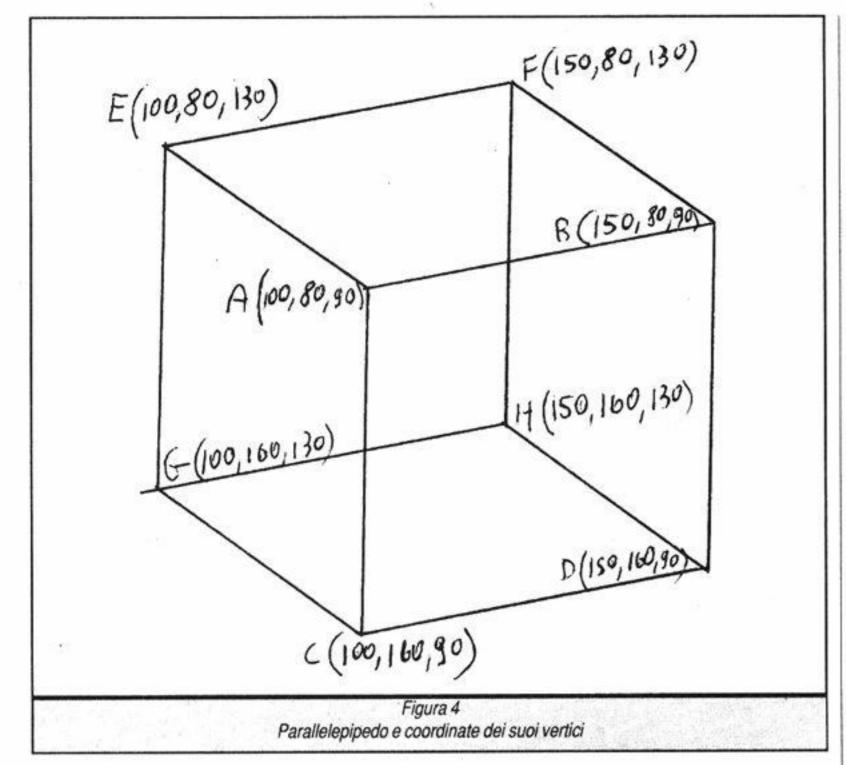

#### Orizzontalmente

A bbiamo detto che la figura 2 rappresenta la figura 1 vista di profilo. E' ora il caso di ritornare alla figura 1, e di spiegare il significato degli altri simboli presenti.

Anzitutto c'è da notare che lo schermo viene identificato secondo due assi, x ed y, che non sono posizionati come abbiamo imparato a scuola, ma in accordo con la convenzione usata da tutti gli sviluppatori di linguaggi: l'asse x è positivo verso destra, l'asse y è positivo verso il basso (e non verso l'alto). Il punto O di origine delle coordinate, quindi, si trova nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

La figura 3 rappresenta ancòra la figura 1, ma vista dall'alto: in questo caso l'asse x andrà verso l'alto (notare l'origine O posta in basso).

Le considerazioni sui triangoli rappresentati e sulle corrispondenti proporzionalità dovute alle loro similitudini, permetterà di determinare la componente orizzontale del gabbiano spostato verso destra (rispetto alla linea CT) della quantità **QT**; per un eventuale spostamento a sinistra varranno considerazioni pressochè identiche.

Siamo quindi giunti alla conclusione:

Per determinare le due componenti, orizzontale e verticale, di un qualsiasi punto P, è sufficiente elaborare l'unica relazione matematica... P'Q' = (a \* u) / (u + b)

...che, a seconda dei casi, conterrà, oltre alla costante **u**, le due variabili **a** e **b** che assumeranno valori diversi a seconda della posizione "reale" del punto P nello spazio.

Infatti, dalla figura 3 si ha...

Q'T = (c \* u) / (u + b)

...in cui il denominatore è identico a quello della precedente relazione ed al posto di **a** troviamo **c**.

E tutto, finalmente, collima: la prospettiva, infatti, è una rappresentazione bidimensionale di una realtà tridimensionale.

Ciò significa che da un punto, dotato di tre coordinate x, y e z, bisogna ricavare due sole coordinate (x ed y) dal momento che, su un foglio di carta (o su di uno schermo video) si hanno a disposizione solo **due** assi di riferimento. Si noti che, nelle "due" formule, la distanza che rappresenta la somma dei segmenti b ed u è sempre la stessa.

Ciò che cambia è il segmento indicato con **a** che assumerà i valori del caso a seconda se si considera la figura 2 come "vista" laterale o dall'alto della figura 1.



#### Dal punto allo spazio

e figure 2 e 3 si riferiscono, in effetti, alla rappresentazione di un solo punto.

Nel caso di un **rettangolo**, dotato di quattro punti, la figura si complicherebbe troppo per essere schematizzata; figurarsi, poi, se consideriamo un parallelepipedo; ma tentiamo lo stesso...

In figura 4 ci siamo limitati ad indicare un parallelepipedo, dotato di 8 vertici, contraddistinti da altrettante coordinate. Si noti che i vertici appartenenti a ciascuna faccia (ciascuna parallela ad uno dei piani xz, xy oppure yz) hanno una coordinata in comune: la faccia ABCD dista 90 dal piano xy; la faccia AEGC dista 100 dal piano yz; la faccia ABFE dista 80 dal piano xz; e così via per le altre tre facce contraddistinte, a seconda dei casi, da identica coordinata x, y oppure z.

Se elaboriamo le "due" formule prima viste per ciascun punto, saremo in grado di tracciare la vista prospettica del nostro parallelepipedo.

Cose che, in pratica, svolgono i programmi presentati.



#### La versione Basic

Il listato, scritto in Gw-Basic, gira in modo egregio sul C/64 (dotato di emulatore Gw-Basic), in Quick Basic (potente interprete - compilatore Microsoft) ed AmigaBasic; in quest'ultimo caso è indispensabile eliminare (riga 170) il comando Screen 1, che in Amigabasic non solo è superfluo (Amiga lavora sempre in modalità grafica), ma genera un syntax error.

Se avete digitato il tutto correttamente, date il Run e rispondete con 50 alla domanda "Valore di u?". Questo valore rappresenta, appunto, la distanza u del nostro occhio dallo schermo (vedi figure 1, 2, 3). Subito dopo, premendo i tasti + (= allontana), - (= avvicina), z (= sinistra), x (= destra), c (= abbassa), d (= innalza) si potrà notare un parallelepipedo, schematizzato dalle due facce anteriore e posteriore, muoversi sullo schermo secondo le regole della prospettiva centrale. Gli assi x ed y saranno sempre presenti sul video per consentire di valutare il posizionamento del solido in movimento. Premendo il tasto 1 il programma termina.

#### Trucchetti Basic

Il programma, in effetti, non disegna i due rettangoli mediante la tracciatura di otto segmenti. Per evitare complicazioni, infatti, si è utilizzata l'istruzione Line con' il parametro "B (disegna un rettangolo) e "BF (disegna un rettangolo "pieno") dopo aver fornito le coordinate della diagonale del rettangolo desiderato.

Se, ad esempio, vogliamo disegnare un solido formato da trapezi, saremo costretti ad utilizzare tutte le linee Basic "nascoste" dalle Rem (vedi parte terminale del listato) al prezzo, inutile dirlo, di una maggiore lentezza operativa.

Allo stesso modo (vedi **figura 5**) i vertici delle due facce anteriore e posteriore non sono uniti tra loro. Chi lo volesse, ovviamente, può introdurre le linee necessarie per effettuare l'elaborazione grafica dovuta.

In effetti non è nemmeno indispensabile elaborare i punti X2, X3, X6, X7, Y2, Y3, Y6, Y7 (vedi righe **320 - 360**) dal momento che non vengono utilizzati nel corso delle operazioni. Sono stati inseriti, tuttavia, per facilitare la modifica del programma da parte di quei lettori che volessero tracciare figure comunque irregolari.

Per quanto riguarda il riempimento "colorato", si noti la forma sintattica Line...,BF e la "duale" **Line...,0,BF** che, rispettivamente, riempono e vuotano un rettangolo.

La sintassi necessaria per definire una funzione dovrebbe esser nota; ci limiteremo a ricordare che la funzione **FnPros** (riga 160) richiede, in ingresso, due parametri indicati, simbolicamente, da **A** e **B**. La variabile **U**, presente nella formula, conterrà il valore ad essa associato al momento della "chiamata".

Così, ad esempio, quando la riga 320 invoca...

#### X1 = FnPros (Xa, Z1)

...questa passerà i valori Xa e Z1, rispettivamente, ad A e B. La variabile U continuerà a valere, invece, quanto digitato in fase di Input. X1, quindi, conterrà il valore elaborato nel modo descritto.

Si precisa che possono verificarsi malfunzionamenti a seconda del computer usato, della scheda grafica montata e delle coordinate di riferimento selezionate (cioè i valori 359 e 169 presenti nelle istruzioni Line). Gli assi di riferimento, tracciati con coordinate massime 719 e 359, si riferiscono ad un computer Ms-Dos dotato di scheda Hercules.

Un'interruzione di programma si verifica se il denominatore della funzione (u
+ b) diventa nullo (division by zero error).
Potevamo certo ricorrere ad un ciclo If...
Then disponibile, anche all'interno di
Def FN, nei moderni linguaggi Basic, ma
abbiamo preferito non avvalercene per
consentire la compatibilità completa con
il C/64 dotato di emulatore Gw-Basic.

Con un po' di pratica, comunque, sarà possibile individuare i valori esatti per realizzare un sistema di rappresentazione assonometrico rigorosamente "centrale".

#### La versione Turbo Pascal

In Turbo Pascal (originale Borland) la faccenda si complica leggermente a causa delle esigenze di questo meraviglioso compilatore.

Anzitutto non è disponibile una banale istruzione **Screen**, come in Basic, per "entrare" in grafica.

E' infatti indispensabile una procedura (presa pari pari da un demo della Borland) che attivi la pagina grafica a seconda dello schermo adoperato.

La procedura di cui parliamo (e che deve esser presente in qualsiasi programma T. Pascal che richieda schermate grafiche) è indicata con Inizializza. Si noti che il terzo parametro di initgraph rappresenta il percorso che il compilatore deve seguire per individuare le routine da attivare. Nel caso questo venga omesso (o meglio, sostituito da una coppia di apici) verrà considerato, come di default, il disco "attuale". Ciò significa che se lanciate il T. Pascal "dal" drive a:, al momento del Run potrebbero non esser "visibili" le routine richieste. Si consiglia, onde evitare equivoci, di indicare sempre il percorso necessario, come appunto indicato nel listato; o di lanciare T. Pascal dopo essersi posizionati nella sua subdirectory.

Per quanto riguarda il resto, nulla da dire: il programma è la traduzione pedissequa di quello Basic, a parte qualche procedura posta all'inizio, come è giusto che sia.

Attenzione al costrutto If... Then che deve sempre contenere un Begin... End, pena il mancato riconoscimento di alcune assegnazioni.

Da notare, inoltre, la **non** necessaria indentazione **nè** l'isolamento delle istruzioni **begin... end** (o altre). Si osservi, a questo proposito, le procedure **Tasto**, **Assi**; parte della funzione **Pros** e così via. Il compilatore, insomma, non ha bisogno di schematizzazioni; nè noialtri, del resto, cadiamo nel pallone se varie istruzioni sono presenti su di uno stesso rigo.

Ricordiamo che la funzione Rectangle (Line, nella versione T. Pascal è stata del tutto trascurata: datevi da fare per inserirla al posto giusto se lo desiderate...) richiede parametri in notazione intera.

Si richiede, pertanto, il trattamento di variabili intere oppure, per una migliore precisione, l'elaborazione di variabili reali e la successiva "traduzione" (grazie a round) in variabili intere.

Attenzione a CIrScrn e Cleardevice che, rispettivamente, cancellano lo schermo testo e quello grafico (con il Basic l'istruzione è CIr in entrambi i casi).

```
La funzione Def Fn, in Basic, ha una
100 CLS: PRINT "GW - Basic Introduzione alla prospettiva"
110 PRINT "by Alessandro de Simone": PRINT
                                                                 sintassi del tutto simile a quella del T.
120 PRINT "Tasti + (allontana) - (avvicina)"
                                                                 Pascal ed assomiglia, per ciò che elabo-
130 PRINT "Tasti x (destra) z (sinistra)"
                                                                 ra ad una subroutine cui è possibile "pas-
140 PRINT "Tasti d (sopra) c (sotto)"
                                                                 sare" parametri da elaborare.
150 PRINT: PRINT "(premi 1 per finire)": PRINT
160 DEF FNPROS (A, B) = U * A / (U + B)
170 INPUT "Valore di U (1 - 100)"; U: SCREEN 1: CLS: GOSUB 400
180 REM valori solo per schermo 720 x 340
190 REM 359=720/2; 169=360/2 (compreso il punto 0)
                                                                             Xa, Xb... Yd rappresentano
200 XA = 10: XB = 150: XC = 10: XD = 150: Z1 = 220: Z2 = 240
                                                                           le coordinate dei vertici del pa-
210 YA = 80: YB = 80: YC = 160: YD = 160
                                                                           rallelepipedo. Si notino le due
220 GOSUB 560: IF A$ = "" THEN GOTO 220
                                                                           sole coordinate di Z (z1 e z2).
230 IF A$ = "+" THEN Z1 = Z1 + 20: Z2 = Z2 + 20: GOTO 310
240 IF A$ = "-" THEN Z1 = Z1 - 20: Z2 = Z2 - 20: GOTO 310
250 IF A$ = "z" THEN XA = XA - 20: XB = XB - 20: XC = XC - 20: XD = XD - 20: GOTO 310
260 IF A$ = "x" THEN XA = XA + 20: XB = XB + 20: XC = XC + 20: XD = XD + 20: GOTO 310
270 IF A$ = "d" THEN YA = YA + 20: YB = YB + 20: YC = YC + 20: YD = YD + 20: GOTO 310
280 IF A$ = "c" THEN YA = YA - 20: YB = YB - 20: YC = YC - 20: YD = YD - 20: GOTO 310
290 IF A$ = "1" THEN SCREEN 0, 0, 0: CLS: END
300 GOTO 220
310 GOSUB 400: GOSUB 490: GOSUB 320: GOTO 220
320 X1 = FNPROS (XA, Z1): X2 = FNPROS (XB, Z1): X3 = FNPROS (XC, Z1): X4 = FNPROS (XD, Z1)
330 X5 = FNPROS (XA, Z2): X6 = FNPROS (XB, Z2): X7 = FNPROS (XC, Z2): X8 = FNPROS (XD, Z2)
340:
350 Y1 = FNPROS (YA, Z1): Y2 = FNPROS (YB, Z1): Y3 = FNPROS (YC, Z1): Y4 = FNPROS (YD, Z1)
360 Y5 = FNPROS (YA, Z2): Y6 = FNPROS (YB, Z2): Y7 = FNPROS (YC, Z2): Y8 = FNPROS (YD, Z2)
370 GOSUB 420: RETURN
380:
390 REM disegno assi:
400 LINE (359, 0) - (359, 359): LINE (0, 169) - (719, 169): RETURN
410:
420 LINE (359 + X1, 169 - Y1) - (359 + X4, 169 - Y4),, B
430 LINE (359 + X1, 169 - Y1) - (359 + X2, 169 - Y2): LINE (359 + X2, 169 - Y2) - (359 + X4, 169 - Y4)
440 LINE (359 + X4, 169 - Y4) - (359 + X3, 169 - Y3): LINE (359 + X3, 169 - Y3) - (359 + X1, 169 - Y1)
450 LINE (359 + X5, 169 - Y5) - (359 + X8, 169 - Y8),, BF
460 'LINE (359 + X5, 169 - Y5) - (359 + X6, 169 - Y6): LINE (359 + X6, 169 - Y6) - (359 + X8, 169 - Y8)
470 LINE (359 + X8, 169 - Y8) - (359 + X7, 169 - Y7): LINE (359 + X7, 169 - Y7) - (359 + X5, 169 - Y5)
480 RETURN
490 LINE (359 + X1, 169 - Y1) - (359 + X4, 169 - Y4), 0, BF
500 LINE(359 + X1, 169 - Y1) - (359 + X2, 169 - Y2), 0: LINE (359 + X2, 169 - Y2) - (359 + X4, 169 - Y4), 0
510 'LINE(359 + X4, 169 - Y4) - (359 + X3, 169 - Y3), 0: LINE (359 + X3, 169 - Y3) - (359 + X1, 169 - Y1), 0
520 LINE (359 + X5, 169 - Y5) - (359 + X8, 169 - Y8), 0, BF
530 LINE(359 + X5, 169 - Y5) - (359 + X6, 169 - Y6), 0: LINE (359 + X6, 169 - Y6) - (359 + X8, 169 - Y8), 0
540 LINE(359 + X8, 169 - Y8) - (359 + X7, 169 - Y7), 0: LINE (359 + X7, 169 - Y7) - (359 + X5, 169 - Y5), 0
550 RETURN
560 A$ = INKEY$: IF A$ = "" THEN GOTO 560
570 RETURN: END
```

Il disegno del solido viene schematiazzato grazie a due rettangoli "sfalsati" tra loro secondo le regole della prospettiva.

Si noti la sintassi, ,0,BF (per cancellare un rettangolo pieno); ,,BF (per "riempirlo" con il colore attuale); "B (per tracciarne solo i contorni). Si noti, inoltre, la mancata elaborazione di numerose linee grazie alla presenza del simbolo apostrrofo (') corrispondente al comando REM.

Per come è scritto, il programma è totalmente compatibile con il C/64 (dotato di emulatore Gw-Basic) con un qualsiasi Ms-Dos compatibile e con Amigabasic (a patto di eliminare le istruzioni Screen). La funzione **Pros** deve restituire un valore **intero** per consentire la successiva elaborazione della procedura **rectangle**. Si noti la possibilità di effettuare salti (**If... Then**) nel caso in cui il denominatore risulti nullo e la trasformazione di un valore reale nel corrispondente intero grazie a **round**.



La tecnica della programmazione strutturata viene posta in evidenza dalle numerose procedure, una specie di subroutine del Basic, che sono in grado di snellire il lavoro del programmatore.



Due cicli Repeat consentono di esaminare la pressione di un tasto. Il primo attende che venga abbassato un tasto qualunque (keypressed); il secondo, invece, dirotterà il flusso del programma a seconda di ciò che si digita, grazie alla procedura tasto.

```
program prospettiva;
uses
Crt, Graph;
procedure inizializza;
var
gr, gd: integer;
begin gr:= detect;
initgraph (gr, gd, 'c:\tp');
if graphresult < > grok then
```

La procedura Inizializza è indispensabile, operando in T. Pascal, per attivare lo schermo grafico. Il compilatore ricerca le routine di cui necessita nel path (percorso) indicato nel terzo parametro di Initgraph. Nel nostro caso queste sono presenti nella directory TP del disco rigido (C:).

```
end:
end:
var xa, xb, xc, xd, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, z1, z2: integer;
var ya, yb, yc, yd, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, gr, gd: integer;
var u: real;
var s: string;
function PROS (a, b:integer):integer;
   begin if u+b < > 0 then begin; pros:= round ((u*a) / (u+b)); end;
    end:
procedure tasto; begin s:=readkey; end;
procedure cancella;
   begin setcolor(0);
       rectangle (359 + X1, 169 - Y1, 359 + X4, 169 - Y4);
       rectangle (359 + X5, 169 - Y5, 359 + X8, 169 - Y8);
   end;
procedure scrivi;
   begin setcolor(1);
       rectangle (359 + X1, 169 - Y1, 359 + X4, 169 - Y4);
       rectangle (359 + X5, 169 - Y5, 359 + X8, 169 - Y8);
   end:
procedure assi;
   begin; LINE (359, 0, 359, 359); LINE (0, 169, 719, 169);
   end:
begin; clrscr;
   writeln ('Turbo Pascal: Introduzione alla prospettiva');
   writeln ('by Alessandro de Simone');
   writeln ('Tasti + (allontana) - (avvicina)');
   writeln ('Tasti x (destra) z (sinistra)');
   writeln ('Tasti d (sopra) c (sotto)');
   writeln;
   writeln ('(per finire premerai 1)');
   writeln;
   write ('Valore di U (da 0 a 100)? '); readln (u);
   writeln ('(ora premi i tasti di controllo + - z x d c)');
repeat until keypressed;
inizializza; cleardevice;
```

XA := 10; XB := 150; XC := 10; XD := 150; Z1 := 220; Z2 := 240;

If s = '+' then begin; Z1 := Z1 + 10; Z2 := Z2 + 10; end;

YA := 80; YB := 40; YC := 160; YD := 160;

assi;

repeat tasto; assi;

begin writeln ('Errore di apertura grafica'); halt (1)

Le procedure si attivano semplicemente "invocandole" (inizializza; assi; eccetera). Per cancellare lo schermo grafico è necessario usare cleardevice dal momento che CIrScr è inefficace

# Entra nel mondo dell'MS-DOS

Dallo stesso editore di Commodore Computer Club la guida più facile per scegliere ed usare il tuo prossimo PC



Tutti i mesi in edicola

I vari salti condizionati If... Then richiedono
tassativamente le due
istruzioni begin (che
delimita la prima delle
istruzioni da elaborare)
ed end (da porre dopo
l'ultima istruzione), pena il mancato riconoscimento di tutte le istruzioni intermedie.

Il costrutto If... Then del Basic, quindi, è del tutto diverso da quello del T. Pascal.

Con il **Basic**, come è noto, viene elaborata l'intera linea presente dopo **Then** nel caso la condizione sia riconosciuta vera.

Con il T. Pascal, invece, verrebbe elaborata solo l'istruzione successiva a Then!

```
IF s = '-' THEN begin; Z1 := Z1 - 10; Z2 := Z2 - 10; end;
       IF s = 'z' THEN
      begin;
          XA := XA - 10; XB := XB - 10; XC := XC - 10; XD := XD - 10;
      end:
   IF s = 'x' THEN
      begin;
          XA := XA + 10; XB := XB + 10; XC := XC + 10; XD := XD + 10;
      end:
   IF s = 'd' THEN
       begin:
          YA := YA + 10; YB := YB + 10; YC := YC + 10; YD := YD + 10;
      end:
   IF s = 'c' THEN
      begin;
          YA := YA - 10; YB := YB - 10; YC := YC - 10; YD := YD - 10;
      end;
cancella;
X1 := PROS(XA, Z1); X2 := PROS(XB, Z1); X3 := PROS(XC, Z1); X4 := PROS(XD, Z1);
X5 := PROS(XA, Z2); X6 := PROS(XB, Z2); X7 := PROS(XC, Z2); X8 := PROS(XD, Z2);
Y1 := PROS(YA, Z1); Y2 := PROS(YB, Z1); Y3 := PROS(YC, Z1); Y4 := PROS(YD, Z1);
Y5 := PROS(YA, Z2); Y6 := PROS(YB, Z2); Y7 := PROS(YC, Z2); Y8 := PROS(YD, Z2);
scrivi:
until s= '1':
closegraph; Writeln ('Premi return'); readln;
end.
```





#### Per i più bravi

Ed eccoci ad un'ennesima **sfida**: i lettori più in gamba possono (anzi, devono...) elaborare una procedura in grado di:

 Adattare automaticamente la centralità della prospettiva alla dimensione dello schermo utilizzato; nulla di trascendentale. Ad esempio...

Input "Risoluzione orizzontale"; ro Input "Risoluzione verticale"; rv

...una serie di If... Then successivi provvederanno a determinare gli opportuni riferimenti per le varie elaborazioni da compiere. Individuare la relazione matematica che tenga conto anche della rotazione di un segmento, rispetto ad uno qualsiasi dei tre assi, e tracci i suoi estremi sullo schermo, ovviamente in prospettiva; e qui (ahinoi) entra in gioco la trigonometria; insomma, solo roba per adulti, maggiorenni e vaccinati.

 Sofisticare la relazione precedente per consentire la tracciatura di un solido che, ruotando secondo uno (o più) assi, si sposti sullo schermo.

 Linee nascoste: che ne dite di cancellarle?

- Potremmo continuare, ma penso che basti per i prossimi dodici anni...

di Alessandro de Simone

# A SCUOLA CON MICROSOFT

Parlando di linguaggi non si può fare a meno di parlare anche di didattica. L'interlocutore diretto, in questo campo, è certamente la scuola, con cui la Microsoft intende sviluppare un discorso costruttivo; e non solo a parole

Works è uno dei programmi su cui la Microsoft punta moltissimo per la diffusione della cultura informatica nelle scuole, soprattuto confortata dall'esempio offerto dal ministero della Pubblica Istruzione francese, che ha consentito la divulgazione del pacchetto integrato in diverse migliaia di esemplari presso le scuole pubbliche.

Per chi non lo sapesse, Works è un insieme di vari programmi che, pur operando indipendentemente l'uno dall'altro, consentono di scambiar dati e files per realizzare, appunto, ciò che in informatica viene definito un ambiente integrato.

E' presente uno **Spreadsheet** (foglio elettronico) per sviluppare calcoli concatenati, anche molto complessi, e rendere i risultati visibili sia in forma numerica, sia tabellare, sia grafica (diagrammi a torta, a barre eccetera). E' disponibile un potente **Word Processor** che, oltre a sofi-

sticate funzioni di impaginazione, consente di "importare" tabelle numeriche sviluppate precedentemente dalla sezione Spreadsheet, e viceversa: i dati presenti in un gruppo di fatture, ad esempio, possono essere "letti" dallo Spreadsheet per effettuare calcoli e statistiche di ogni tipo; e magari reinserire i risultati nel testo riginario, scritto con la "sezione" word processor.

Il Data Base è il terzo, ma non ultimo, programma del pacchetto; consente di archiviare dati e di rintracciarli secondo "chiavi" di qualsiasi tipo.

Anche in questo caso, grazie alla integrazione, è possibile scambiare dati con gli altri programmi.

Se, ad esempio, state scrivendo una lettera circolare, è possibile stampare lettere personalizzate.

In queste, come indirizzo, viene riportato, uno per foglio, ognuno dei nominativi memorizzati precedentemente nel
Data Base; e viceversa: potete scrivere
una lettera ad un nuovo cliente e, alla
fine, approfittare del fatto che l'indirizzo è
presente nella lettera presente su video,
per aggiornare il file dei clienti con il
nuovo nominativo.

Altri brevi, ma utili, programmi fanno parte del pacchetto: una sofisticata calcolatrice, un orologio programmabile, in grado di dare la sveglia, ed un'agenda di appuntamenti; le tre utilities compaio-

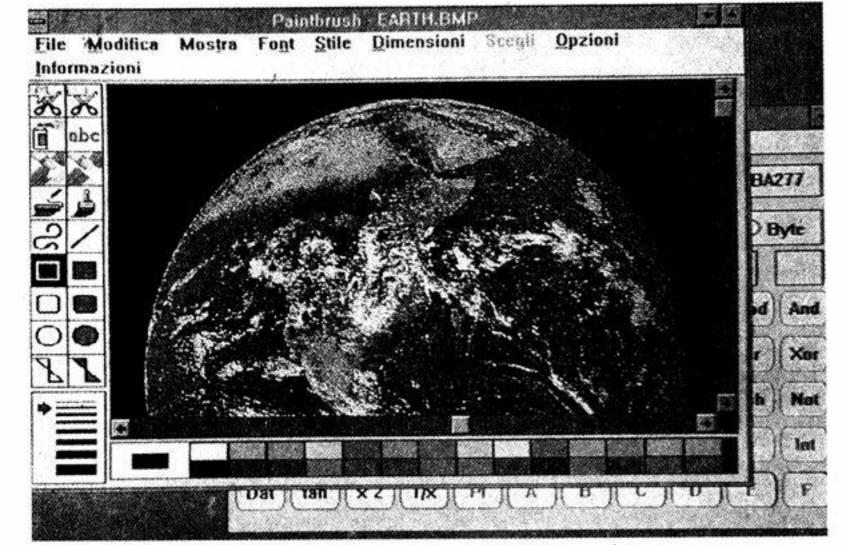

no immediatamente sullo schermo, con la pressione di un tasto, qualunque cosa stiate facendo in quel momento.

La notizia più interessante, però, non è dovuta alle informazioni relative a Works, ma soprattutto al fatto che la Microsoft, periodicamente, offre il pacchetto a prezzi straordinari, pur se limitatamente a categorie di lavoratori della scuola, ed a configurazioni, ben definite.

Fino a poco tempo fa, ad esempio, un docente poteva procurarsi Works 2 (in italiano) al prezzo di L. 130 mila (contro le 400 mila indicate nel listino ufficiale). Ms-Mouse (il versatile mouse Microsoft, da collegare alla porta seriale di un computer Ms-Dos) ed il programma grafico PaintBrush erano posti in offerta alla metà esatta del prezzo di listino.

E' bene ricordare ai ritardatari, comunque, che la Microsoft ripeterà, di tanto in tanto, interessanti offerte a docenti e scuole.

#### QuickPascal

Un Pascal un po' diverso dal solito è offerto agli operatori del mondo della scuola. Si tratta di un compilatore Pascal che, come punto di forza, offre la possibilità di evidenziare su schermo, diverse categorie di termini in diversi colori. Le parole chiave del linguaggio, ad esempio, appaiono in rosso; gli identificatori sono in grigio, le stringhe in viola.

La diversa colorazione faciliterebbe, soprattutto nel caso di studenti... distratti, la ricerca degli errori e la conseguente, necessaria correzione; altri vantaggi sembrano derivare dall'originale idea di

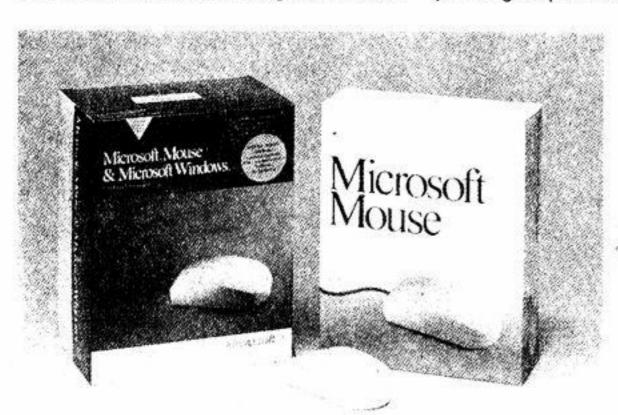

far apparire in vari colori i listati del compilatore. Non appena riceveremo il pacchetto per la prova, comunque, vi faremo sapere.

Anche in questo caso, trattandosi di un linguaggio in uso nelle scuole, Microsoft ha pensato bene di sviluppare una politica di prezzi particolarmente vantaggiosa per i docenti. Fino a poco tempo fa QuickPascal (come QuickBasic) era offerto esattamente al-

la metà del prezzo di listino; Windows 3, ambiente operativo nel quale si trovano a loro agio tutti i pacchetti Microsoft, era offerto a meno di un terzo del prezzo originale.

#### Programmi... all'ingrosso!

prattutto economiche) della scuola pubblica italiana, ha deciso di venire incontro alle necessità educative proponendo una formula di acquisto forse insolita, ma interessante: è infatti possibile procurarsi una confezione di prodotti applicativi a prezzo contenuto; questo viene ridotto ulteriormente acquistando la confezione Lab-Pack (10 licenze d'uso e 2 set di documentazione); con la confezione University-Pack (10 set di documentazione, 10 set di dischetti) il prezzo per singolo prodotto diventa minimo, ma

questa opportunità è offerta alle sole facoltà universitarie.

Un esempio, per tutti: Works 5 (in italiano) viene ceduto a L. 240 mila (prodotto singolo); L. 400 mila (lab-Pack); un milione e 600 mila (University-Pack).

Molti altri prodotti, alcuni dei quali si possono usare anche in rete, vengono offerti a prezzi vantaggiosi.



L'intero gruppo di offerte occupa per intero le 4 pagine del depliant, da richiedere ad uno dei distributori Microsoft sparsi per l'Italia.

Giunge inoltre notizia che alcuni di questi, in concomitanza di particolari eventi (Fiere, manifestazioni culturali, eccetera) offrono, pur se per periodi limitati, offerte di vario tipo, sempre vantaggiose per l'utente finale.

#### Seminari Microsoft

Nel campo della formazione professionale (e la formazione dei docenti non è certo estranea a queto campo) Microsoft offre costantemente opportunità di rilievo, pur se limitatamente alle sedi di Roma e di Milano.

Nel mese di dicembre, ad esempio, nella capitale si è tenuto un corso di due giorni (Introduzione alla programmazione Windows 3) ed uno di un solo giorno (Introduzione al sistema operativo OS/2 2.0).

Nel gennaio '91, a Milano, nei giorni 17 e 18 sarà tenuto un corso dedicato all'Ambiente Lan Manager 2.0; nei tre giorni 28, 29 e 30, sempre a Milano, si introdurranno i corsisti alla programmazione in ambiente OS/2 e in Presentation Manager.

Anche in questo caso consigliamo di contattare direttamente la Microsoft per ottenere informazioni sui prezzi (che ci assicurano contenuti) e sulle modalità di partecipazione ai corsi (Milano: tel. 02/21.07.201. Roma: tel. 06/68.92.802).

# SUPERSCHEDA SUPERGRAFICA

Che cosa succede se decidiamo di abbandonare il bianco e nero per scoprire la verità policroma del nostro PC compatibile? (ed altre avventure)

#### Le schede grafiche

Purtroppo, nel mondo Ms-Dos, l'utenza paga pesantemente gli inspiegabili ritardi tecnologici verificatisi nello sviluppo del sistema.

Quando, infatti, videro la luce i primi Personal Computer IBM (che, in seguito, avrebbero fatto la storia dell'informatica "personale") non si pensò nemmeno alla grafica, ma i suoi progettisti si limitarono ad offrire il modo testo nonostante fosse possibile, a quei tempi, produrre a basso costo circuiti elettronici in grado di gestire sia grafica che colore. Poco dopo, per fortuna, furono rese disponibili schede elettroniche, da inserire in uno degli slot del computer, che consentivano di "uscire" anche in alta risoluzione senza rinunciare, ovviamente, alla contemporanea presenza di caratteri di testo. Una delle schede più note fu certamente la MDPA (Monochrome Displayer and Printer Adapter) che offriva, oltre a numerosi modi testo (40 x 25; 40 x 43; 40 x 50; 80 x 25; 80 x 43; 80 x 50 con formato dei

caratteri 8 x 8), anche due modalità grafiche: la 320 x 200 (in cui era possibile
scrivere anche caratteri, in modo testo, in
una griglia di 40 colonne x 25 righe) e
quella 640 x 200 che, volendo, consentiva di scrivere caratteri Ascii in 80 colonne
x 25 righe di testo. Per rendere più familiare l'argomento, ricordiamo che, in ambiente di programmazione Gw-Basic (o
QuickBasic) la scheda MDPA viene riconosciuta dal comando Screen 0 (solo
modo testo); Screen 1 (320 x 200); Screen 2 (640 x 200).

Misoglie del 2000 e sembra (ripeto: sembra) che la civiltà dell'immagine, dominatrice assoluta del nostro pianeta, richieda anche il colore.

Guardo con malinconia il mio AT compatibile che offre uno schermo grigioide nel momento in cui visualizza una schermata graficoide in biancoide e neroide. Attorno al computer, invece, è presente la fiera del colore: dischetti policromi, la squadra dell'Italia coloratissima (la squadra, non l'Italia) fotografata in perfetta formazione, i ritratti delle mie ragazze, attualmente attive in time sharing.

Perfino il tavolo, in imitazione legno, sembra coloratissimo in confronto alla schermata grafica. Prendo il libretto degli assegni ed esco per un fare il giro dei computervendoli. Entro nel primo negozio. Una famigliola attornia il ragazzino prodigio (da grande farà il dottore, lo si capisce da come il padre gli accarezza la testa) che con fare saputo manovra il joy di un Amiga.

Lo sceriffo di una banca vicina osserva la sezione Ninja dei videogames. Il titolare del negozio mi guarda con aria interrogativa.

"Vorrei informazioni su una scheda Ega per il mio...".

"Che cooosa? - esclama il titolare del negozio, appoggiandosi con le mani al bancone- di questi tempi cerca ancòra una Ega?".

Mi sento osservato; la madre tenta di nascondere alla mia vista il ragazzino prodigio, lo sceriffo sfiora nervosamente il calcio della pistola mentre, senza farsene accorgere, divarica lievemente le gambe per avere una presa migliore in caso di conflitto a fuoco; lo ha visto fare in un telefilm e ripete pedissequamente.

"Il fatto è -tento tangenzialmente- che i soldi per una VGA proprio non li ho."

La scusa sembra convincente, la madre sembra rassicurata, lo sceriffo è certamente deluso per esser stato costretto a rinviare la tracciatura della prima tacca sul calcio della sua pistola.

"Ma caro signore -rassicura il computerista- ormai i prezzi sono quasi livellati. Forse non sa che una scheda EGA (tra l'altro introvabile; io, almeno, non ce l'ho) costa ormai quanto una VGA?".



Si potrebbe obiettare che, chi possiede una scheda di questo tipo, non avrebbe motivo di lavorare in modalità di solo testo; analogamente, disponendo della modalità 640 x 200, non avrebbe senso operare limitandosi ad una griglia di soli 320 x 200 pixel.

Naturalmente la risposta alla giusta obiezione risiede nella diversa occupazione di memoria, nella possibiltà di far apparire caratteri più grandi, nel ricorso alla risoluzione più elevata solo in presenza di figure di una certa complessità: la velocità di elaborazione, come intuiti-

vo, varia a seconda della selezione impostata. Un gradino più in alto troviamo la scheda di tipo Hercules (corrispondente a Screen 3). Questa, oltre alle potenzialità offerte dal tipo di scheda precedente, porta la risoluzione grafica dello schermo a 720 x 348, che è la risoluzione più elevata ottenibile... a basso costo, e risulta più elevata perfino di altre schede a colori.

Ed ora passiamo, appunto, alle schede a colori.

La più antica è la CGA (Color Graphic Adapter) che offre 16 colori di testo (con Screen 0) e dispone di uno scrolling molto lento, spesso fastidioso. Con Screen 1 la risoluzione di una CGA è di 320 x 200 su uno schermo colorato in uno dei 16 colori disponibili, ed un testo (o grafica) in uno dei 4 disponibili.

Di solito una scheda CGA è in grado di simulare anche una MDPA (e, spesso, anche una Hercules). Settata in uno di quei modi, pertanto, offre le stesse caratteristiche prima esaminate.

Appena più moderna (ma scarsamente presente anch'essa perfino nelle configurazioni più economiche degli attuali computer Ms-Dos compatibili) è la EGA (Enhanced Graphic Adapter) che, presentata forse troppo tardi in un mercato informatico... coloratissimo, ha tuttavia tenuto banco per molto tempo.

Quasi tutte le schede EGA simulano la CGA, la MDA e, spesso, anche la Hercules. Se usate come vere e proprie EGA, queste offrono (ad esempio, con Screen 7) una risoluzione di 320 x 200 pixel con 16 colori; con Screen 8 una risoluzione di 640 x 200 e con Screen 9 si passa a 640 x 350 fino a 64 colori (a seconda della Ram installata sulla scheda).

Proprio così: il numero dei colori dipende, nelle schede EGA e successive, dalla quantità di memoria installata, di solito modulare di 64 KRam.

Dopo un tentativo non fortunato di varie schede SuperEga (che offrivano standard spesso insoliti), si è pervenuti

Non me ne sono accorto, ma mentre parlava, il bancone si è miracolosamente riempito di sette depliant e quattro confezioni di schede grafiche. Ne apre una, con lentezza, come si fa con i bambini quando si aprono le scatole dei cioccolatini. Ma una scheda è più buona, e non fa male alla pancia.

Estrae, infatti, un meraviglioso rettangolo ricco di connessioni dorate; circuiti neri dalle scintillanti zampe innumerevoli fanno bella mostra di sè. Una lucidissima piastrina in acciaio pone in evidenza il connettore per il monitor.

"Vuoi mettere?" dice con voce melliflua l'hardwarevendolo che improvvisamente di dà del tu. Non posso certo negarlo: è una SuperVga che occuperebbe in modo elegante uno slot a 16 bit del mio AT compatibile. "Sì, d'accordo. Ma se sommiamo il prezzo del monitor a colori richiesto da questa bestia, a che cifra arrivo?".

La risata fragorosa che segue alla mia ingenua osservazione (del tipo maguarda-un-po'-che tipi-vanno-in-giro-al-giorno-d'oggi) mi fa sentire un verme.

La madre di famiglia mi guarda con sguardo compassionevole; il padre di famigia sembra più comprensivo, è lui che paga sempre e comunque; lo sceriffo, invece, guarda il negoziante in attesa che gli faccia un cenno con il pollice verso, che perfortuna non arriva.

"Guardi-dice il computeraio, ritornando a misurare le distanze- decida lei: comprare una SuperVga ed un monitor multisync, che le dureranno tutta la vita; oppure una EGA normale, con monitor corrispondente, da riporre in cantina fra un anno (al massimo) quando si vedrà costretto a comprare SuperVga e Multisync".

Il dannato ha ragione; non glielo dico di certo, ma penso alla mia cantina in cui giacciono sia il monitor monocromatico che usai soltanto con il Vic 20, sia il monitor a colori che collegavo al C/64, e che ora è inservibile per il mio Ms-Dos. Quanti altri monitor porterò in cantina, prima di fermarmi?

Esco dal negozio tirando su il bavero; fa proprio freddo. Torno a casa e guardo il monitor grigioide, forse per l'utima volta.

Prendo una fotografia a caso, la giro e formo il numero di telefono. Ho proprio bisogno di distrarmi un po'.



allo standard VGA (Video Graphics Array) che è quello abitualmente offerto nelle configurazioni dei moderni personal computer.

Più attuale, grazie ad un certo successo commerciale, è certamente la **Super-Vga**, che viene offerta con configurazioni di Ram variabili tra **256** KRam, **512** KRam ed un **mega** di Ram.

Inutile dire che quest'ultima offre il meglio del meglio: risoluzione 1024 x 768 pixel in 256 colori: la qualità delle immagini dei demo, offerti su disco nella confezione di questi mostri, sono paragonabili a vere e proprie diapositive.

Non tutti i linguaggi commercializzati offrono istruzioni specifiche per tutte le risoluzioni ed il numero di colori offerti dalle schede poste di recente in commercio. Ma, ci assicurano, stanno provvedendo alla bisogna...

#### Bassa e alta risoluzione

Una stessa scheda grafica, soprattutto se moderna, offre una compatibilità spesso totale con altre schede di precedente produzione.

Alcuni programmi, caricati su computer che dispongono di tali schede, non sempre funzionano bene.

Vi sarà sicuramente capitato di osservare disallineamenti di messaggi, figure tracciate in modo parziale o sovrapposte ad altre, parti di schermo inspiegabilmente vuote, colori poco aderenti a ciò che ci si aspetta. Il motivo può esser addebitato a vari fattori. Il primo è la vetustà del programma lanciato che, magari, scritto ai tempi di una CGA, viene fatto girare con i parametri di un'altra scheda. Un altro valido motivo è quello relativo ad una risoluzione diversa da quella richiesta dal programma. Altra causa può essere la presenza di una quantità di Ram insufficiente a gestire l'immagine generata.

Fortunatamente i programmi più seri tengono conto delle varie eventualità e si adattano automaticamente alla scheda installata oppure chiedono all'utente di indicarne con precisione le caratteristiche. I guai vengon fuori con i programmi scritti dagli appasionati e smanettoni.

Se alcuni controlli non vengono esplicitamente previsti ed eseguiti dal programmatore (durante la fase di scrittura del listato) il programma può presentare bugs se fatto girare su un computer dotato di scheda grafica con caratteristiche diverse da quelle riscontrabili sull'elaboratore sul quale è stato scritto.

In questi casi, disponendo del programma sorgente, è possibile intervenire ed apportare le correzioni del caso; altrimenti, se si possiede solo il file eseguibile, son dolori atroci...

Un'ultima avvertenza è d'obbligo: alcuni programmi professionali richiedono una configurazione di memoria minima che tende ad occupare quasi per intero i 640 KRam standard.

Se non disponete di un'espansione di memoria, è realmente presente il pericolo di non poter utilizzare la scheda con tale programma! Una qualsiasi modalità grafica, infatti, richiede che, al momento del boot del sistema, sia presente nel file **Config.Sys** il device relativo alla scheda stessa. A volte questa esigenza non è presente dal momento che la scheda stessa lancia un programma di gestione non appena viene data tensione.

In entrambi i casi, comunque, il device (=programma) tende ad occupare la memoria del computer, anche se non in misura considerevole. In questi casi, quindi, la Ram lasciata libera potrebbe non esser sufficiente a far girare il programma succhia-memoria. Il rimedio? Settare la nuova scheda grafica nella stessa modalità in cui operava la vecchia scheda che avete appena sostituito...

#### I monitor

Una scheda grafica offre una certa risoluzione ed un ben definito numero di colori, ma solo se collegata ad un monitor dotato di caratteristiche ben precise.

I monitor monocromatici, offerti nei "colori" bianco (oppure ambra o verde) e
nero sono disponibili in modelli che presentano diversi ingressi. Quelli con ingresso videocomposito sono collegabili
a piccoli computers (tra cui il C/64) e sono
compatibili solo con la scheda Color Graphic Card. I monitor che offrono un ingresso video TTL (Transistor Transistor
Logic) sono compatibili con le schede
Hercules ed altre monocromatiche digitali.

Più moderni sono i monitor che, nonostante siano monocromatici, sono collegabili a schede VGA che presentano un'uscita a colori **analogica**. Naturalmente non è possibile visualizzare i colori, ma solo varie tonalità di grigio. Questi monitors rappresentano un valido compromesso tra l'esigenza di usare una VGA e la necessità di non spendere cifre elevate.

I monitor a colori con ingresso RGB (Red, Green, Blu) visualizzano i vari colori grazie alla manipolazione di tre "cannoni" (rosso, verde e blu) controllati dal computer.

Spesso presentano una presa **Scart** dal momento che possono esser collegati anche a videoregistratori e telecamere. Sono compatibili con schede grafiche che presentano un'uscita di questo tipo, come la CGA.



Il meglio dell'attuale produzione è, però, rappresentato dai monitors di tipo multisync, che adattano automaticamente la propria frequenza a quella emessa dalla scheda grafica installata sul computer. Sono in grado di visualizzare con precisione fino a 1024 x 768 pixel e dispongono, di solito, anche di connettori per il collegamento a schede grafiche di più modesta tecnologia. I colori visualizzabili sono infiniti e, se il monitor multisync è del tipo monocromatico, i colori vengono, simulati da un'infinita varietà di grigi (detta scala di grigi, vale a dire "colori" compresi tra il bianco ed il nero).

Di non trascurabile importanza è la dimensione del cosiddetto **pitch** che, misurato in millimetri, rappresenta la dimensione più piccola del pixel colorabile. Più piccolo è il pitch, migliore è la leggibilità dei caratteri, e dello schermo in generale.

Il valore di 0.28 è indice di un buon monitor; un pitch di 0.39, di solito, è la caratteristica di monitors più modesti.

Oltre ai monitor di formato standard sono disponibili modelli verticali, che presentano il lato più lungo del video non in posizione orizzontale, come un televisore, ma in posizione verticale. Quasi sempre monocromatici, consentono di lavorare in modo ottimale con programmi di Desk Top Publishing, dal momento che riproducono prefettamente, su video, un foglio di carta di formato A-4.

Richiedono, per il loro funzionamento, una scheda di standard particolare (di solito venduta insieme al monitor stesso) la cui indispensabile installazione sul computer, però, impedisce l'uso di altre schede grafiche. Da usare solo in casi particolarissimi.

#### Attenti ai programmi

Come avranno notato i nostri lettori, molti programmi commercializzati (perfino i videogames) chiedono che l'utente indichi il tipo di scheda grafica installata.

A mano a mano che il tempo passa, il menu di scelta dei vari pacchetti diventa sempre più ingombrante, paragonabile quasi a quello delle stampanti (se richieste dal programma).

Il motivo è proprio dovuto al continuo progresso tecnologico, ma soprattutto commerciale, di certe schede. Quasi tutti i programmi, oggi, consentono di selezionare la scheda VGA; pochi sono quelli che, al contrario, si "spingono" fino alla SuperVga.

Chi dispone di questa scheda, quindi, si vede costretto ad ammirare, nella massima risoluzione consentita, solo le immagini dimostrative contenute nei floppy della confezione!

Vale, dunque, la pena spender denaro in più per procurarsi una scheda che, a conti fatti, siamo costretti a sfruttare solo in modo parziale?

Il dilemma è d'obbligo; ma se diamo uno sguardo al mercato, ci accorgiamo che tutti i rivenditori offrono super schede, e tantissimi sono quelli che propongono monitor multisync, idonei a sfruttare fino in fondo le caratteristiche delle moderne schede grafiche. Tale particolare non può certo sfuggire ai produttori di software che, nell'aggiornare i loro pacchetti, tenderanno a rendere disponibili risoluzioni grafiche sempre più evolute, che verrebbero apprezzate (ed acquistate) dagli utenti ormai stanchi di vedere solo le immagini demo.

Sarà sufficiente che una sola s/w house proponga un pacchetto grafico utilizzante in modo dignitoso le straordinarie caratteristiche della SuperVga, nello splendore dei suoi 1024 x 768 pixel; tutte le altre s/w house saranno costrette ad imitarla, per non lasciarsi sfuggire le opportunità del mercato.

E in quel momento noi saremo lì, con il nostro bel monitor acceso, pronti a digitare il comando di caricamento del programma e per nulla pentiti di aver speso qualche soldo in più, rinunciando ad un illusorio risparmio.

#### I computer

Intà di sostituire la scheda grafica. Alcuni modelli, infatti, montano la circuiteria elettronica, destinata a gestire il video, direttamente sulla scheda madre.

Anche se si dispone di connettori liberi, quindi, non è possibile installare una nuova scheda grafica; questa può entrare in conflitto con quella residente e provocare anche seri guasti.

Alcune schede, inoltre, presentano un connettore del tipo AT-Bus (con due pettini di connessioni separati) che ne impedisce l'inserimento nei computer dotati di 
standard XT.

Altri esemplari, poi, pur offrendo la possibilità (teorica) di ospitare altre schede, presentano un numero talmente ridotto di slot che la casa costruttrice è costretta a fornirlo di una scheda grafica che ospita anche la porta seriale e quella parallela.

Sostituendo questa scheda, quindi, dovrete procurarvi una scheda grafica che offra le stesse connessioni, oppure comprare, a parte, una scheda seriale / parallela.

Pertanto la conclusione è unica: prima di acquistare una nuova scheda grafica aprite il computer e verificate i particolari cui abbiamo accennato: eviterete sorprese sgradevolissime.

di Luca Cassioli

# STAMPAINQUATTRO TONIDIGRIGIO

Un programma brevissimo (ovviamente in l.m.) per trasformare, in bianco e nero, le schermate in multicolor del vecchio Commodore 64

Nei numeri scorsi della rivista sono state descritte tecniche valide per "estrarre" schermate multicolori da un qualsiasi programma, salvarle su disco, e poi ricaricarle per manipolarle a piacere.

Con questo programma è ora possibile effettuare la stampa della schermata su carta, cosa finora impossibile, data la differente gestione delle schermate monocolor e multicolor da parte del C/64.

A questo punto, prima passare alla descrizione del programma e alla spiegazione del suo funzionamento, occorre aprire una parentesi per ricordare quali sono, appunto, le notevoli differenze di cui abbiamo parlato.

#### Gestione della grafica

I C/64 dispone, come noto, di due differenti modalità grafiche, oltre al modo testo: il modo bitmap standard e il modo multicolor.

Il primo tipo di grafica risulta relativamente semplice, in quanto fa uso della notazione binaria per rappresentare punti accesi o spenti sul video: ogni byte della pagina grafica contiene 8 bit, dei quali quelli settati, cioè posti a 1, sono visibili sullo schermo sotto forma di punti (detti pixels), mentre quelli spenti, naturalmente, no.

La visualizzazione di immagini multicolori risulta invece più complessa: per ogni punto presente sullo schermo saranno infatti occupati due bit dello stesso byte, ed è per questo che in modalità multicolor si dispone di uno schermo di risoluzione minore (160 \* 200 pixel contro i 320 \* 200 del modo bitmap standard).

Per colorare, infatti, ogni singolo punto di un colore diverso da quelli circostanti, occorre dapprima memorizzare (da qualche parte, in Ram) la sorgente colore di ciascun punto. In seguito il computer si regolerà agendo, appunto, su quella mappa colore.

L'informazione richiesta viene trascritta nei due bit corrispondenti al punto in questione, che potranno contenere quattro combinazioni i valori binari: 00, 01, 10 oppure 11; cioè, in decimale, 0, 1, 2, oppure 3. Il valore 0 indicherà che il punto dovrà essere disegnato con il colore dello sfondo, il valore 1 indicherà il colore di primo piano e i valori 2 e 3 indicheranno, rispettivamente, il colore multicolor 2 ed il multicolor 3.

A questo punto possiamo passare alla descrizione del programma.

#### II programma

Il programma presentato, scritto in linguaggio macchina per ovvi motivi di velocità, si occupa del riconoscimento



|      |       | Tabe    | ella n. 1 per OR |          |       |
|------|-------|---------|------------------|----------|-------|
|      | Color | e 0     | c                | colore 1 |       |
| deci | m.    | binario | decim            | bir      | nario |
| 0    | 0000  | 0000    | 64               | 0100     | 0000  |
| 0    | 0000  | 0000    | 16               | 0001     | 0000  |
| 0    | 0000  | 0000    | 4                | 0000     | 0100  |
| 0    | 0000  | 0000    | 1                | 0000     | 0001  |

|        |         | Tabe  | ella n. 2 pe | rOR    |       |
|--------|---------|-------|--------------|--------|-------|
| С      | olore 2 |       | Co           | lore 3 |       |
| decim. | bir     | nario | decim        | bi     | nario |
| 128    | 1000    | 0000  | 192          | 1100   | 0000  |
| 32     | 0010    | 0000  | 48           | 0011   | 0000  |
| 8      | 0000    | 1000  | 12           | 0000   | 1100  |
| 2      | 0000    | 0010  | 3            | 0000   | 0011  |

della sorgente colore di ciascun punto della pagina grafica. A seconda del parametro inserito dopo la Sys, verranno cancellati tutti i punti che hanno sorgente colore diversa dal valore del parametro. Ad esempio, con...

#### SYS 49152, 0

...verranno privilegiati solo i punti dise-

gnati con il colore di sfondo. Il programma, però, non si limita a cancellare i punti indesiderati, ma provvede anche a porre a 3 (binario = 11) le coppie di bit che interessano. Questo perchè, quando viene effettuata una hard copy della pagina grafica, vengono stampati i bytes così come si vedrebbero in modalità grafica standard, dove, come abbiamo visto, esistono solo bit accesi o spenti.

Ponendo le coppie di bit (prima poste a 0) a 1, si otterrà sullo schermo (monocolor)

la parte del disegno che (in modo multicolor) era colorata con il colore di sfondo.

Facciamo un esempio:

il byte **00 10 10 11** verrà visto in due modi diversi, a seconda del modo grafico impostato: in modo standard, ad ogni bit acceso corrisponderà un punto. In modo multicolor, invece, si avrà un punto spento (coppia = 00), due punti di colore 2 (coppie = 01), ed un punto di colore 3 (coppia = 11). Dopo il comando SYS 49152, 0, in pagina grafica monocolor si

avrà un solo punto, "largo" due pixel, acceso, e gli altri tre spenti.

Il programma riconosce i 4 diversi tipi di coppie eseguendo prima un **And** tra il byte letto e il valore di una delle 4 tabelle per l'And riportate in figura (una per ogni colore); poi un **Or** con il valore di una delle 4 tabelle per l'OR.



Per il byte **00011011**, ad esempio, che contiene i 4 valori possibili, il programma procede in questo modo:

per parametro = 0:

0001 1011 (risultato)

| per  | parametro = 0.                 |
|------|--------------------------------|
| 0001 | 1011 AND                       |
| 0011 | 1111 (primo val. pr. tab. And) |
| 0001 | 1011 (risultato)               |
| 0001 | 1011 <b>OR</b>                 |
| 0000 | 0000 (primo val. pr. tab. Or)  |

Il risultato viene confrontato col byte iniziale: se risulterà uguale, vorrà dire

che la coppia considerata sarà uguale al parametro, in questo caso 0, e viene quindi posta a 11 (binario), perchè il punto possa essere visualizzato.

In caso contrario, la coppia viene posta a 00, e si passerà alla coppia successiva, per la quale saranno considerati i secondi valori delle tabelle, e così via per

la terza e la quarta coppia.

Alla fine del procedimento, il risultato, nel nostro caso, sarà 11 00 00 00, cioè dei 4 punti verrà stampato solo 1 (ed esattamente il primo, che era spento), e quindi colorato con il colore di sfondo. Lo stesso procedimento viene eseguito per gli altri valori del parametro.

Da notare, però, che la stampa del colore di fondo sarà realmente necessaria solo nel caso in cui, nel disegno, lo sfondo sarà colorato di nero o di un colore scuro, la cui pre-

senza, sulla carta, sia indispensabile per la comprensibilità del disegno.

Un'ultima nota sul programma: questo visualizza l'immagine da stampare nella bitmap allocata da \$2000 (dec. 8192) a \$3f3f (decimale 16191), mentre legge i bytes da elaborare a partire da \$6000 (dec. 24576), cioè dalla zona in cui vengono memorizzate le schermate Koala. Questo per rendere più facile la stampa delle stesse, in quanto sarà sufficiente caricare il file contenente i dati della

| C                        | olore 0 | 2.0    | C              | olore 1 |       | 1 |
|--------------------------|---------|--------|----------------|---------|-------|---|
| decim.                   | bir     | nario  | decim.         | bir     | nario |   |
| 63                       | 0011    | 1111   | 127            | 0111    | 1111  |   |
| 207                      | 1100    | 1111   | 223            | 1101    | 1111  |   |
| 243                      | 1111    | 0011   | 247            | 1111    | 0111  |   |
| 252                      | 1111    | 1100   | 253            | 1111    | 1101  |   |
| 45-511 CCC / 1000 A COCK |         |        |                |         |       |   |
|                          |         | Tabell | a n. 1 per AND |         |       |   |

| 그래마 회사는 이 이 이 이 사람들이 되었다면 그 아이를 하는 것이 되었다면 하는 것이 가장 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없어 없는 것이 없어 없는 것이 없다면 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 239 1110 1111 255 1111 1111<br>251 1111 1011 255 1111 1111                                                                                  |
| 251 1111 1011 255 1111 1111                                                                                                                 |
| 그래마다 사람들이 아니는 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들                                                                                        |
| 254 1111 1110 255 1111 1111                                                                                                                 |
|                                                                                                                                             |

schermata (utilizzando il suffisso ,8,1), e poi utilizzare il programma in questione.

#### Come usare il programma

Anche se il meccanismo del programma può sembrare eccessivamente complesso ai meno esperti, l'utilizzo dello stesso è molto semplice.

Dopo aver digitato (e salvato!) il caricatore Basic, prestando particolare attenzione alle righe Data, digitate Run. Nel caso di errori di digitazione, il programma si arresterà per consentirne il controllo.

In caso contrario apparirà una riga di, spiegazione:

Attivare con SYS 49152, x

Prima di procedere all'attivazione, occorre caricare in memoria una routine di hard copy della pagina grafica, scegliendola in modo che non interferisca con la routine di queste pagine.

Prima di attivarla, tenete presente che il valore X deve essere compreso tra 0 e 3 (con le corrispondenze viste prima) e che il programma non controlla la correttezza di tale valore, per cui inserendone altri si otterranno risultati indesiderati.

Una volta avvenuta la conversione (confermata dalla comparsa del consueto Ready) si potrà procedere con la stampa, per la quale si dovranno prendere opportuni provvedimenti.

Volendo, si può osservare il funzionamento del programma attivando la pagina grafica con... Poke 53272, 29

...e...

#### Poke 53265, 59

In questo caso, però, si dovranno impartire i comandi alla cieca, dal momento che al posto dei caratteri e del cursore compariranno quadratini colorati privi di senso.

Dopo aver inserito il foglio nella posizione voluta, effettuate un segno a matita in modo che, al termine della stampa, il foglio stesso possa essere riportato nella posizione primitiva con la maggior precisione possibile, pena l'illeggibilità del disegno.

Prima di procedere con la stampa, bisognerà decidere che colore dovrà avere la parte del disegno sul foglio. Il programma, infatti, serve per stampare i disegni in quattro toni di grigio, cioè in 4 colori, e bisognerà stabilire a priori il tono di grigio corrispondente alla parte di disegno da stampare.

In generale, per stampare schermate in cui è necessaria la stampa dello sfondo in nero (per la leggibilità del disegno), si dovrà procedere in questo modo, dopo aver caricato la schermata in memoria:

- 1) digitare Sys 49152, 0
- 2) posizionare il foglio
- 3) stampare (prima volta)
- 4) riposizionare foglio
- 5) stampare (seconda volta)
- 6) riposizionare foglio
- 7) stampare (terza volta)
- 8) digitare: Sys 49152, 1
- stampare due volte riposizionando il foglio ogni volta
  - 10) digitare: SYS 49152, 2

 stampare una volta dopo aver riposizionato il foglio.

In questo modo si otterrà un disegno in 4 colori, di cui uno, il colore 3, sarà il "bianco" del foglio. Questo permetterà di risparmiare tempo; per ottenere, però, 4 toni di grigio, bisognerà stampare 4 volte il colore 0; 3 volte il colore 1; 2 volte il colore 2, ed una volta il colore 3 (per un totale di 4 + 3 + 2 + 1 = 10 stampe, contro le 6 di prima).

In entrambi i casi la procedura è un po'(!) lunga, ma il risultato vale l'attesa.

E'importante ricordare, prima di iniziare la stampa, di settare la stampante in modo da **non** "saltare" righe ogni qualvolta **crede** di aver stampato un foglio intero. Propriamente, bisogna porre a 0 il piede del modulo. Questo per evitare di rovinare il disegno in fase di stampa a causa di un allineamento non ottimale.

Un'ultima precisazione: alcune schermate, se divise in 4 colori, risultano non stampabili, non per problemi pratici, ma estetici. Infatti, il disegno apparirà a scale in alcuni punti, come accade colorando un disegno in modo monocolor. Per il resto, non ci sono problemi.

#### Un esempio pratico

Per avere un'idea dei risultati ottenibili, con il gioco Ghostbusters II provate a stampare la schermata che si trova in memoria quando si è giunti all'ultimo quadro. Se pensate di non raggiungere l'ultimo quadro, per la difficoltà del gioco, niente paura: è sufficiente rinominare i vari files della directory in modo

```
10 rem ** stampa immagini multicolor **
20 rem
            by
               luca cassioli
             s.angelo romano
                              (roma) **
30 rem
           versione per commodore 64 **
40 rem
50
60 fora=49152to49295:readb:pokea,b:c=c+b:next
70 ifc<>18393thenprint"errore nei data":stop
80 print"attivare con: ":print"sys49152,x - x compreso tra 0 e 3"
100 data032,069,192,234,189,118,192,141,028,192,056,233,004,141,025,192
110 data189,000,096,160,000,141,044,193,057,078,192,025,082,192,205,044
120 data193,208,028,025,110,192,200,192,004,208,234,157,000,064,232,208
130 data223,238,018,192,238,045,192,173,045,192,201,064,208,210,096,057
140 data114, 192, 076, 038, 192, 076, 127, 192, 234, 234, 234, 234, 234, 234, 063, 207
150 data243,252,000,000,000,000,127,223,247,253,064,016,004,001,191,239
160 data251,254,128,032,008,002,255,255,255,255,192,048,012,003,192,048
170 data 12,003,063,207,243,252,082,090,098,106,000,000,000,000,000,169
180 data 96,141,018,192,169,032,141,045,192,032,253,174,032,158,183,096
190 end
ready.
```

```
20 45 c0 jsr $c045
10000
                             :prepara locazioni.
                             . ***
1c003
       ea
                 nop
       bd 76 c0 lda $c076,x :carica valore per leggere tabella appropriata.
10004
       8d 1c c0 sta $c01c
1c007
                             :lo salva.
1c00a
        38
                 sec
                             :sottrae 4
                             :(una tabella = 4 bytes)
1c00b
       e9 04
                 sbc #$04
1c00d
       8d 19 c0 sta $c019
                             :memorizza nuovo valore.
       bd 00 60 lda $6000,x :carica byte da pagina grafica 2(inizio=$4000).
1c010
1c013
      a0 00
                 ldu #$00
                             :azzera contatore.
       8d 2c c1 sta $c12c
1c015
                             :salva bute letto.
1c018 39 4e c0 and $c04e,y :esegue and con valore della prima tabella.
1c01b 19 52 c0 ora $c052,y :esegue or con valore della seconda tabella.
                             :se byte elaborato diverso da byte letto,
1c01e
      cd 2c c1 cmp $c12c
1c021
       d0 1c
                 bne $c03f
                             :spegne coppia di bit,
1c023
       19 6e c0 ora $c06e, u :altrimenti la accende.
1c026
       c8
                             :incrementa contatore.
                 inu
1c027
       CØ 04
                 cpy #$04
                             :ripete
                 bne $c015
1c029
       d0 ea
                             :4 volte.
       9d 00 20 sta $2000,x :salva byte elaborato in pag. grafica 1 ($2000).
1c02b
1c02e
       89
                 inx
                             :ripete
       dØ df
                             :fino
1c02f
                 bne $c010
       ee 12 c0 inc $c012
1c031
                             :alla
      ee 2d c0 inc $c02d
1c034
                             :fine
1c037
       ad 2d c0 lda $c02d
                             :della
1c03a
       c9 40
                 cmp #$40
                             : pagina
1c03c
       d0 d2
                 bne $c010
                             :grafica.
1c03e
       60
                 rts
                             :fine.
1c03f
       39 72 c0 and $c072,y :azzera coppia di bit
1c042
      4c 26 c0 jmp $c026 :e continua.
1c045
       4c 7f c0 jmp $c07f
                             :salta a subroutine posizionata dopo le tabelle.
        *** tabelle ***
1c07f
       a9 60
                 lda #$60
                             :prepera locazioni
       8d 12 c0 sta $c012
1c081
                             :per lettura
1c084
       a9 20
                 lda #$20
                             :e per
1c086
       8d 2d c0-sta $c02d
                             :scrittura disegno.
       20 fd ae jsr $aefd
                             :preleva parametro
1c089
1c08c
                             : dopo sus
       20 9e b7 jsr $b79e
1c08f
                             : e torna
       60
                 rts
```

che il file "2. First Story" diventi "4. Second Story" ed il file "3. The Cloaks" diventi "5. The Liberty". Ora caricate il gioco, senza far caso alle escalamazioni che compariranno sullo schermo se avrete commesso qualche errore di ridenominazione... iniziate ora a giocare e, in un qualsiasi momento, premete il tasto. Return.

La schermata che compare può essere stampata come la vedete (se possedete un monitor in bianco e nero...) utilizzando la routine pubblicata.

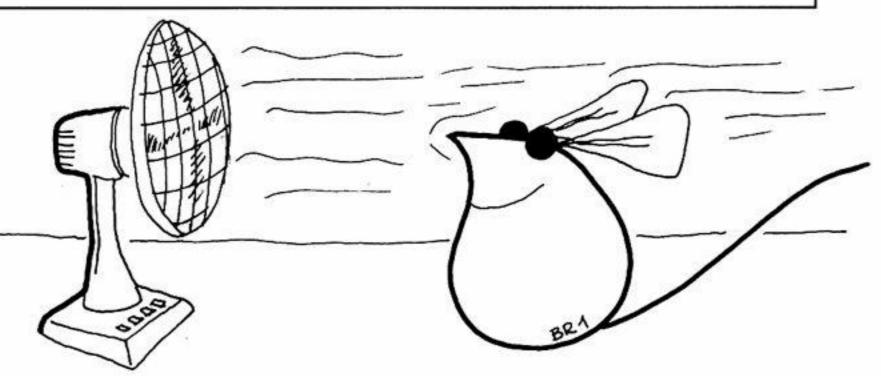

di Fabrizio Bazzo

# UNA FUSIONE TRA BASIC E L.M.

Il presente articolo sarà molto apprezzato da coloro che, pur lavorando in Basic, hanno spesso a che fare con procedure che richiamano una routine in linguaggio macchina

Ormai sono moltissimi gli utenti del C/64 che dispongono di estensioni di linguaggio e/o routines l.m. di vario genere per supplire alla scarsa potenza del Basic 2.0; sono un po' meno coloro che ne fanno uso realizzando programmi Basic farciti di comandi non standard e di Sys in zone di memoria più o meno "alte".

Il risultato del lavoro di codesti loschi individui consiste quindi, in genere, in un unico file Basic che contiene, tra le prime istruzioni, la verifica della presenza della routine e si incarica, se è il caso, di caricarla in memoria.

I programmatori più ordinati (cioè nessuno) salvano la routine di cui parliamo (che d'ora in poi chiameremo Rout) e tutti i programmi che la utilizzano su un unico disco; gli altri (cioè tutti) memorizzano abitualmente, in seguito a sviluppi, modifiche, innesti e copie, i due files Basic e Rout ripartiti casualmente tra le migliaia di dischi posseduti, la maggior parte dei quali, tradizionalmente, senza etichetta.

La soluzione è, ovviamente, unire Basic e Rout in un unico file da caricare, lanciare, e successivamente smarrire senza problemi.

Il programma **Mini Linker** si incarica proprio di questo, ma richiede per il corretto utilizzo un minimo di attenzione dal momento che la procedura non è (nè potrebbe essere) completamente automatica.

Supponiamo di avere i due files, Basic e Rout, sul medesimo disco, e Mini Linker già presente in memoria in forma di codice macchina e non in forma di caricatore Basic (da caricare con ,8,1 per intenderci e non così come è pubblicato in queste pagine).

Carichiamo ora il nostro programma Basic (che dovrà utilizzare Rout) e aggiungiamo la seguente linea:

#### 0 sys 1999

... in cui il numero 1999 (di 4 cifre, preceduto da uno spazio) serve per far "spazio" nel listato Basic e verrà sostituito tra poco. Leggiamo infatti i puntatori di inizio variabili con...

#### Print Peek (45) + Peek (46) \* 256

Il valore ottenuto è, come i più furbi sanno, l'argomento corretto da "passare" alla **Sys**: modifichiamo quindi la linea **0** di conseguenza rispettando, cioè, la spaziatura se il valore è di 4 cifre, annullandola se di 5 cifre; ora lanciamo Mini-linker con:

#### Sys 49152, "ROUT", Entry, NP

Entry è l'indirizzo di partenza di Rout, e NP il numero di pagine di memoria che occupa, ossia la lunghezza in bytes / 256 e arrotondata per eccesso: corrisponde (con buona approssimazine) al numero dei blocchi occupati sul disco.

Rout verrà caricata nell'area Basic, e quindi verrà salvato un file di nome **Pack** il quale, una volta lanciato, si occuperà di porre Rout nell'area di memoria originale e di rendere innocua la Sys di linea 0, che potrebbe causare problemi in caso di lancio successivo del programma.

Con lo stesso sistema si possono naturalmente linkare set di caratteri, musiche da interrupt, schermate, e cosìvia.

Il Macro Assembler si è rivelato uno strumento indispensabile in fase di sviluppo, soprattutto per i riferimenti alle locazioni interne del programma, in parte automodificante.

I felici possessori del potente package possono tranquillamente copiare il sorgente; chi ne fosse sprovvisto può usare il caricatore Basic, avendo cura di ripristinare i puntatori con un **New** dopo averlo lanciato, prima di cominciare a *sposare* files.

Dato che non vogliamo offendere nessuno raccontando che cosa sono i puntatori del Basic e che cosa fanno le routine del S.O. (peraltro tra le più gettonate) che compaiono nel listato sorgente, rimandiamo agli esaurienti articoli pubblicati sui numeri 55, 56 & 61 di C.C.C.

```
10 REM
20 REM
          MINI-LINKER
30 REM BY FABRIZIO BAZZO
40 REM
100 DATA 032.253.174,032,158,173,032,130
110 DATA 183,132,002,160,000,177,034,153
120 DATA 000,193,200,196,002,208,246,032
130 DATA 253,174,032,138,173,032,247,183
140 DATA 140,105,192,141,109,192,032,253
150 DATA 174,032,158,183,142,113,192,165
160 DATA 045,141,081,192,166,046,142,082
170 DATA 192,024,105,040,141,097,192,141
180 DATA 146,192,144,001,232,142,101,192
190 DATA 142,148,192,162,000,189,091,192
200 DATA 157,240,240,232,224,040,208,245
210 DATA 076,131,192,169,143,141,005,008
220 DATA 169,255,133,247,169,255,133,248
230 DATA 169,255,133,249,169,255,133,250
240 DATA 162,000,160,000,177,247,145,249
250 DATA 200,208,249,230,248,230,250,202
260 DATA 208,240,096,032,188,192,165,002
270 DATA 162,000,160,193,032,189,255,169
280 DATA 000, 162, 255, 160, 255, 032, 213, 255
290 DATA 142,181,192,140,183,192,032,188
300 DATA 192,169,004,162,198,160,192,032
310 DATA 189,255,169,008,162,001,134,247
320 DATA 133,248,169,247,162,255,160,255
330 DATA 032,216,255,096,169,015,162,008
340 DATA 160,000,032,186,255,096,080,065
350 DATA 067,075
360 : -
370 CK=0:CT=29917
380 FORA=49152TOA+201: READB: POKEA, B
385 CK=CK+B: NEXT
390 IFCK<>CTTHENPRINT"DATA ERROR": STOP
400 END
READY.
```

```
. ------
                                                          transf ldx #$00
                                                                            ;lavori
; mini basic-lm linker
                                                          cont3 ldy #$00
  by Fabrizio bazzo
                                                          cont2 lda ($f7),y
                                                                 sta ($f9),y
    -$c000
nome1-$c100
                                                                 inu
                                                                 bne cont2
                                                                 inc $f8
getnam jsr Saefd ; prende il nome
                                                                 inc $fa
      jsr $ad9e ;della routine
                                                                 dex
      jsr $b782 ;e la
                 ; lunghezza
                                                                 bne cont3 ; corso
      sty $02
      ldy #$00
                ;e li pone
      lda ($22), y ; in $c100
scan
                                                          load
                                                                 jsr setfil ; carica la
      sta nomel, y ;e $02
                                                                 lda $02 ; routine a
      ing
                                                                 ldx #<nomel ;ridosso
      cpy $02
                                                                 ldy #>nomel ;di transf
      bne scan
 _____
                                                                 Jsr $ffbd
                 ;prende l'entry
                                                                 1da #$00
input jsr %aefd
                                                                 ldx #$ff
                 ;della routine
      jsr $ad8a
                                                                 ldy #Sff
      JSr $b7f7
                 ;e setta i pa-
      sty init+9 ; rametri (to)
                                                                 jsr $ffd5
      sta init+13 ;di init
                                                                 stx save+23 ;ultima loc.
      jsr Saefd
                 ;prende il n.
                                                                 sty save+25 ; occupata
      jsr $b79e
                 ; di pagine
      stx transf+1 ;da trasferire
                                                                 jsr setfil
                                                          save
                                                                 lda #$04
                                                                           ;setta alcuni
      lda $2d
                  ; legge la fine
                                                                 ldx #<nomes ;parametri \
      sta ttr+6
                 ;del basic e
                                                                 ldy #>nomes ;per il
      1dx $2e
                  ;prepara il
                                                                 jsr $ffbd ; ram save
                  ; trasferimento
      stx ttr+7
                                                                 lda #$08
      clc
                                                                 ldx #$01
      adc #$28
                  ; lenght
                                                                 stx $f7
      sta init+1
                                                                 sta $f8
      sta load+15 ;setta (from)
                                                                 1da #$f7
                ;per init e
      bcc cont
                  ;prepara e re-
                                                                 ldx #$ff
       inx
      'stx init+5 ;gistri per
                                                                 ldy #$ff
cont
                                                                           e salva
                                                                 Jsr $ffd8
       stx load+17 ;il load
                  ; pone token
      ldx #$00
ttr
                                                          setfil lda #$0f
                                                                             file
cont1 lda token, x ; e transf
                                                                            ; device
                                                                 1dx #$08
       sta $f0f0,x ;a ridosso
                                                                            ;2.nd address
                                                                 ldy #$00
                  ;del basic
                                                                 jsr $ffba
      cpx #$28
                                                                 rts
       bne cont1
                  ;load routine
                                                          nomes .bute 'pack'
       jmp load
:-----
                                                          .end
                  ;sys --> rem
token lda #$8f
       sta $0805
      lda #Sff
init
                  :routine:
                  ($f7)
       sta $f7
       lda #$ff
       sta $f8
       lda #$ff
                  ;to ($f9)
       sta $f9
       lda #$ff
       sta $fa
```

di Giancarlo Mariani

# UN FILE SERVITORE DI TRE PADRONI

Il colloquio con il drive viene eseguito in modo pressochè identico usando i tre linguaggi più noti: QuickBasic, Turbo- C e Turbo-Pascal

Il presente articolo, pur continuando la serie dedicata al linguaggio C, offre la novità di presentare una procedura, unica, implementata in più linguaggi.

Ribadiamo ancora una volta l'importanza nel conoscere più linguaggi invece di uno solo, sia perchè un linguaggio può risultare più adatto di un altro per risolvere un determinato problema, sia per non fossilizzarsi su tecniche di cui si è già padroni.

La conoscenza di un linguaggio di programmazione, inoltre, facilita l'apprendimento degli altri, soprattutto perchè molto spesso le differenze tra un linguaggio ed un altro non sono così marcate come (erroneamente) si ritiene.

Il listato di queste pagine, per la breve lunghezza e la notevole semplicità, può essere compreso dai principianti senza esser costretti a digitarlo, e consentirà un raffronto diretto tra i tre linguaggi scelti per presentare il tema di questo mese (gestione di un file sequenziale).

Grazie all'estrema semplicità della procedura, è probabile che il listato proposto giri anche su versioni più vecchie di quelle da noi usate per svilupparla (Quick-Basic 4.5 della Microsoft, il Turbo-Pascal 5.5 ed il Turbo-C 2.0, entrambi della Borland).

# Il problema

Supponiamo che, in un negozio di alimentari, sia Visibile la lista dei prezzi degli articoli in vendita. Osservando il cartello, e sapendo quali articoli acquistare, potremo fare un rapido calcolo della somma da spendere. Ammettiamo, ad esempio, che il cartellone indichi...

Pasta, 2500 (Kg) Riso, 4000 (Kg) Insalata, 1500 (Kg) Focaccia, 500 (1) Pane, 3500 (Kg)

Per comprare 2 Kg di pasta, 1Kg di riso, 3 focacce e 1/2 Kg di pane, dovremo quindi spendere:

 $2 \times 2500 + 1 \times 4000 + 3 \times 500 + 1/2 \times 3500 = 12250$ 

I programmi proposti eseguono quanto detto. L'archivio dal quale vengono "estratte" le merci, ed i prezzi corrispondenti, è un semplicissimo file il cui formato è il seguente:

Articolo1, Prezzo1<CR>
Articolo2, Prezzo2<CR>

ArticoloN, PrezzoN<CR>

In pratica, nel file (che può essere addirittura creato con qualsiasi editor o word-processor in grado di generare un file in codice Ascii) andrà inserito:

- il nome dell'articolo,
- il carattere virgola (,),
- il prezzo (sempre in codici ASCII),
- il carattere Return (Ascii 13).

Ogni riga del file sarà quindi composta da un articolo affiancato dal relativo prezzo. Nel caso della lista precedente, il file risulterebbe...

Pasta,2500<CR>
Riso,4000<CR>
Insalata,1500<CR>
Focaccia,500<CR>
Pane,3500<CR>

Naturalmente il file deve essere precedentemente creato con il nome di MAGAZ.TXT PRIMA di mandare in

```
/* Programma Ricerca - TurboC */
```

L'istruzione include permette, appunto, di includere altri files nel testo sorgente. Questi sono normalmente definizioni di prototipi standard del C che contengono la parte della dichiarazione delle procedure e funzioni del linguaggio C. L'omissione di questi file può produrre segnalazione di Warnings in fase di compilazione.

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

Queste istruzioni sono la copia di quelle usate per dichiarare l'inizio di procedure e funzioni; oltre a questo compito, permettono al compilatore di controllare la chiamata ed il passaggio dei parametri alle stesse subroutines.

```
/* Prototipi di funzioni */
int Ricerca (char *a, long *Prezzo);
void VediLista (void);
```

E' la dichiarazione delle variabili, obbligatoria in C, pena segnalazione di errore. Le variabili sono globali, ossia visibili dall'intero programma, comprese procedure e funzioni.

```
long Totale, Prezzo, Temp;
char a[80];
int q;
```

Rappresenta l'inizio della Funzione Ricerca (di tipo intero), che ha due parametri, uno stringa ed uno di tipo Long, ma comunque entrambi di tipo puntatore (\*) dato che devono venir modificati dalla funzione stessa. Questa deve essere racchiusa tra la parentesi graffa aperta ({) e chiusa (}). Nella funzione possono essere dichiarate variabili come locali, allo scopo di non esser "viste" in nessun'altra sezione.

```
/* Funzione ricerca */
int Ricerca (char *a, long *Prezzo)
{
int Trovato;
FILE *stream;
char Temp[80],Temp2[80];

Trovato = 0;
stream = fopen ("magaz.txt","rt");
```

L'istruzione While apre un ciclo, che sarà abbandonato quando la condizione specificata tra parentesi risulterà falsa. Le istruzioni appartenenti al ciclo vanno racchiuse tra parentesi graffe. L'istruzione feof diventa vera quando viene raggiunta la fine del file indicato. Il punto esclamativo (!) posto prima della funzione serve per negarla. In pratica, questa riga è l'equivalente della riga basic While Not Eof (1).

```
while (!feof(stream))
{
fscanf(stream,"%s",Temp); Temp[strlen(Temp)-
1]=0;
fscanf(stream,"%s",Temp2);
```

L'istruzione strupr trasforma la stringa specificata in caratteri maiuscoli.

```
strupr(Temp); strupr(a);
if (strcmp(Temp,a)==0) { Trovato=1; break; }
}
fclose (stream);
*Prezzo = atol(Temp2);
```

Tramite l'istruzione return si fa assumere alla funzione Ricerca il valore specificato, in modo da farlo controllare dal main (vedi if Ricerca...).

```
return (Trovato);
```

Inizia la **Procedura Vedilista**. Le istruzioni appartenenti alla procedura devono essere racchiuse tra parentesi graffe; anche qui possono essere dichiarate variabili locali.

```
/* Procedura vedilista */
void VediLista (void)
{
FILE *stream;
char Temp[80];

stream = fopen ("magaz.txt","rt"); printf("\n");
while (fgets(Temp,80,stream)!=NULL) printf ("Articolo, prezzo : %s",Temp);
fclose (stream); printf("\n");
}
```

L'istruzione main segna l'inizio del main program, o programma principale, anch'esso racchiuso tra graffe.

```
/* main program */
void main ()
{

Totale = 0;
clrscr();
```

L'istruzione do apre un ciclo, da chiudere con l'istruzione while. Anche do può essere eseguita da while, ma in questo caso non è necessaria la chiusura. Le istruzioni appartenenti al ciclo devor. essere racchiuse tra graffe. L'istruzione break permette di uscire dal ciclo in qualsiasi momento, anche se non si sono verificate le condizioni necessarie.

do

L'istruzione if, strutturata, consente forme del tipo if.... else. In questo caso, if Ricerca richiama la funzione Ricerca, e si comporta a seconda del risultato fornito da questa.

```
if (Ricerca(a, &Prezzo)==0)
{
  printf("\nArticolo non trovato. vuoi vedere la lista
  (S/N): ");
  scanf ("%s",a);
```

Per richiamare le procedure non è necessaria Call come in Qbasic, ma è sufficiente specificarne il nome, seguito dagli eventuali parametri posti tra parentesi. In questo caso viene richiamata VediLista. Le parentesi sono obbligatorie, anche se non vi è alcun parametro da passare.

```
if (a[0]=='s' || a[0]=='S') VediLista();
```

L'istruzione else è l'alternativa a if; ossia, se la condizione specificata da if è vera, vengono eseguite tutte le istruzioni poste, tra parentesi graffe, dopo if altrimenti vengono eseguite le istruzioni, sempre poste tra graffe, dopo else.

```
else
{
printf("\nArticolo: %s, Prezzo: %ld, Quantita:
",a,Prezzo);
scanf ("%d",&q); if (q<0) q=0;
printf ("\nPrezzo totale: %ld\n",q*Prezzo);
Totale = Totale + q * Prezzo;
}
while (a[0]!=0);
printf("\nSpesa totale: %ld\n", Totale);
}
```

## I linguaggi

I tre linguaggi Turbo-Pascal, Turbo-C e QuickBasic sono tra gli ultimi sviluppati per sistemi Ms-Dos, e rappresentano potentissimi strumenti non solo di studio, ma anche di lavoro per applicazioni professionali.

Il QuickBasic della Microsoft, pur riuscendo a far girare perfettamente e senza nessuna modifica i programmi scritti in GWbasic, non è una semplice derivazione di questo, ma rappresenta una vera e propria rivoluzione nel campo della programmazione in Basic: I numeri di linea sono spariti (anche se opzionalmente è ancora possibile utilizzarli, grazie alla compatibilità con il GW-Basic); è possibile la programmazione strutturata (quella dei linguaggi tipo Pascal, per 'intenderci) con cicli Do ... Loop While / Until, If .. Then .. Else .. EndIf, Select Case, ed altri; permette la dichiarazione delle variabili e delle subroutines usate nel programma; consente di gestire (come variabili locali all'interno di procedure e funzioni) variabili che hanno lo stesso nome di quelle globali.

Inoltre le procedure e le funzioni, alla pari di altri linguaggi, sono separate dal Main Program (programma principale), e possono trasferire parametri o leggere valori di ritorno. E' anche possibile la ricorsività (impossibile in GW-Basic).

La velocità di esecuzione di un programma scritto in QuickBasic è di circa 5 volte superiore a quella dello stesso listato, ma scritto in GW-basic; è anche possibile creare direttamente un file eseguibile, che non ha bisogno del compilatore per girare.

Il Turbo-C ed il Turbo-Pascal della Borland sono due tra i più potenti compilatori presenti sul mercato Ms-Dos.

Essi, alla pari del QuickBasic, possiedono un ambiente integrato comprendente Editor, Compilatore, Debugger, Help in linea, ed altre utility o facilitazioni.

In pratica, è possibile passare direttamente dalla scrittura del testo sorgente alla compilazione (ed alla successiva esecuzione) semplicemente premendo un tasto. Inoltre il debugger integrato permette di osservare il **flusso** logico del programma per individuare eventuali errori di programmazione.

La velocità di compilazione è spaventosa e, specialmente nel caso del Turbo-C, l'esecuzione dei programmi compilati è rapida quasi quanto procedure scritte direttamente in Assembly.

Non ultima, merita particolare menzione il prezzo degli stessi linguaggi, abbordabilissimo non solo da professionisti, ma anche da studenti che vogliono dilettarsi nella programmazione. La documentazione, inoltre, è molto ben curata, sia nelle versioni originali inglesi, sia in quelle italiane.

#### **DEFINT A-Z**

REM Programma Ricerca - QuickBasic

Le righe Declare... potrebbero anche essere non digitate, dato che le aggiunge automaticamente il compilatore all'atto del salvataggio del programma; servono per dichiarare eventuali procedure e funzioni annesse al programma per permettere al compilatore di controllare la chiamata ed il passaggio dei parametri alle subroutines.

DECLARE FUNCTION Ricerca% (a\$, Prezzo AS LONG)

DECLARE SUB VediLista ()

Le istruzioni Dim... dichiarano le variabili usate dal programma. In QuickBasic non è necessario (ma è comunque permesso) dichiararle. Le variabili **Totale**, **Prezzo** e **Temp** sono, in questo caso, da dichiarare, o meglio, da dimensionare obbligatoriamente, dal momento che, a differenza delle altre (che sono intere) queste sono di tipo **Long**, ossia intero doppio.

DIM Totale AS LONG

DIM Prezzo AS LONG

DIM Temp AS LONG

CLS: PRINT "Attenzione al Path ove posizionare"
PRINT "file di nome MAGAZ.TXT": PRINT
Totale = 0

L'istruzione Do apre un ciclo, che può essere chiuso con le istruzioni Loop While oppure Loop Until. Anche Do può essere eseguita da While o Until. Se entrambe le istruzioni Do e Loop sono inserite senza While o Until (come in questo caso) il ciclo risulta infinito, ed il solo modo per uscirne è l'istruzione End, che termina il programma, oppure Exit Do, che salta all'istruzione successiva a Loop.

DO

a\$ = "": PRINT

INPUT "Inserisci l'articolo (\* per terminare)"; a\$
IF a\$ = "\*" THEN EXIT DO

L'istruzione If può essere strutturata, consentendo forme tipo If.... Then.... Else.... EndIf. In questo caso, If Ricerca richiama la funzione Ricerca, e quindi si comporta a seconda del risultato fornito da questa.

IF Ricerca(a\$, Prezzo) = 0 THEN

PRINT: INPUT "Articolo non trovato, vuoi vedere la lista (S/N)"; a\$

L'istruzione Ucase trasforma i caratteri della stringa fornita in maiuscolo. Call richiama la procedura specificata.

IF UCASE\$(a\$) = "S" THEN CALL VediLista ELSE Else è l'alternativa ad If: se la condizione specificata da If è vera, vengono eseguite le istruzioni poste tra If...Then ed Else, altrimenti vengono eseguite quelle tra Else ed End If.

PRINT : PRINT "Articolo :"; a\$; ", Prezzo :"; Prez-

zo; ", ";

INPUT "Quantita':"; q: IF q < 0 THEN q = 0

PRINT "Prezzo totale: "; q \* Prezzo

Totale = Totale + q \* Prezzo

END IF

PRINT: PRINT "Spesa totale: "; Totale

**END** 

Questo è l'inizio della funzione Ricerca, che ha due parametri, il primo di tipo stringa ed il secondo di tipo Long. La chiusura della funzione viene effettuata tramite End Function.

FUNCTION Ricerca (a\$, Prezzo AS LONG)

Troyato = 0

OPEN "c:\mariani\file\magaz.txt" FOR INPUT AS #1

La funzione Eof(file) diventa vera quando il file specificato è giunto alla fine. Quindi, il ciclo Do While Not Eof (1)...Loop si ripeterà sino alla fine del file magaz.txt.

DO WHILE NOT EOF(1)

INPUT #1, b\$, c\$

IF UCASE\$(a\$) = UCASE\$(b\$) THEN Trovato =

1: EXIT DO

LOOP

CLOSE #1

Prezzo = VAL(c\$)

Ricerca = Trovato

END FUNCTION

L'istruzione di assegnazione che ha come nome della variabile il nome della funzione, produce il risultato di assegnare a quella funzione il valore specificato, in modo che possa essere controllato dalla If Ricerca nel main.

SUB VediLista

CLS

OPEN "c:\mariani\file\magaz.txt" FOR INPUT AS

#1

DO WHILE NOT EOF(1)

INPUT #1, b\$, c\$

IF VAL(c\$) > 0 THEN

a\$ = LEFT\$("Articolo: " + b\$ + SPACE\$(40), 40)

PRINT a\$; "Prezzo: "; c\$

END IF

LOOP

CLOSE #1

**END SUB** 

Un mondo pieno di caverne vi attende per mettere alla prova la vostra abilità

Computer: Amiga inespanso
Gestione: Joysytick
Tipo: Arcade a caverne
Softhouse: Electronic Arts

La Bullfrog, dopo i leggendari Populous e Fusion, ha affidato alla ECA il proprio nuovo programma, curatissimo nell'aspetto grafico.

## II gioco

Il protagonista di Flood è un piccolo simpaticone chiamato **Quiffy**. E' l'ultimo sopravvissuto della razza dei Blobbie, sterminati dai perfidi Psycho Teddies. Quiffy deve perciò muoversi per una marea di caverne, su circa 40 piani, affrontando pericoli di tutti i tipi, come trappole, trabocchetti e curiosi, pericolosissimi mostriciattoli.

L'uscita di ogni caverna è un teletrasportatore che può essere utilizzato solo quando Quiffy ha raccolto tutti gli oggetti sparsi per la caverna.

Non mancano, come in ogni gioco a caverne che si rispetti, le armi: granate,

# **FLOOD**

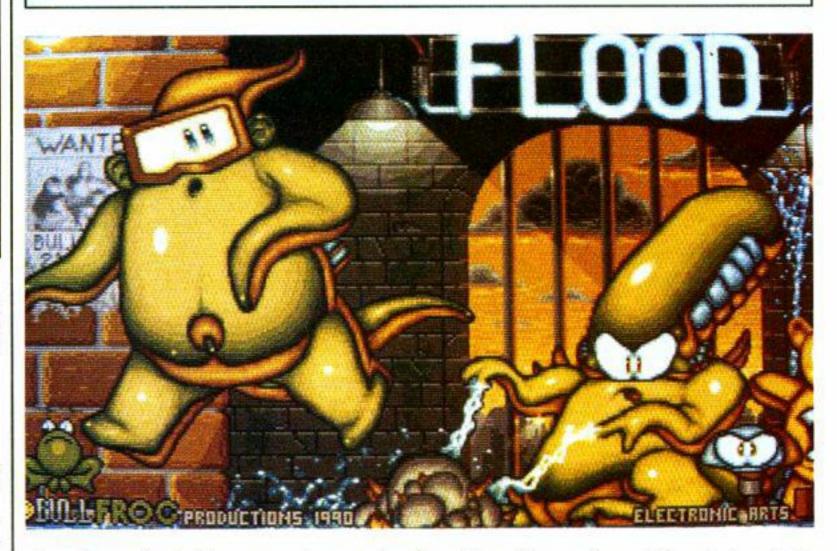

dinamite e lanciafiamme, ad esempio, molto utili per instillare un po' di ragione ai mostri nemici.

### La tecnica

Secondo lo stile Bullfrog, la grafica è estremamente curata: tutto è molto ricco di particolari e colorato, pur nella scarsa luce delle caverne! Gli sprites hanno chiari connotati da "cartone animati", sebbene l'uso dei colori e delle ombreggiature fornisca una apparenza molto solida e realistica, non comune nei giochi di questo tipo, solitamente votati soltanto alla velocità ed al numero di oggetti e mostri.

Anche gli effetti sonori sono validi, giostrando una marea di effetti di urletti, passi, gocciolii ed altri suoni curiosissimi.

### II voto



# DRAGON FORCE



I Drastic Response Assault Group Operation Network è in città, e questo significa "affari": un gruppo di 14 mercenari specializzati nella lotta contro il terrorismo ai nostri ordini. Programma vagamente simile a Laser Squad.

# **II Gioco**

Si tratta di un gioco da guerra per una sola persona che affronta le mosse del computer. Sono previste alcune dozzine di missioni, affrontabili in qualunque ordine, secondo la scelta fatta dal menu iniziale. Una volta scelta la missione, ed i combattenti che ci aiuteranno, è necessario, come al solito in questo tipo di giochi, scegliere anche le armi da usare. Dal momento che ogni soldato ha dei connotati fisiologici e bellici, è necessario scegliere le armi opportune per ciascuno di essi.

Il gioco si svolge in **rounds**: si possono dare sino a cinque ordini (brevi e molto specifici) dalla consolle a ciascun milite, poi si procede facendo "muovere" all'Amiga. Sullo schermo vediamo quindi immediatamente i risultati delle mosse, in termini di spostamento dei pezzi avversari o di caduti sottò il fuoco nemico. Alla fine di ogni missione si ottiene una completa analisi statistica del nostro compor-

tamento (che può fruttare riconoscimenti) e di quello dei partecipanti (che possono ricevere delle promozioni).

### La tecnica

Tutto è visto dall'alto, con i personaggi individuabili come omini in risolvenza minima.

La grafica di fondo è anche meglio, così come gli effetti sonori, in parte digiUn gioco di strategia, da giocare con pazienza contro il computer

Computer: Amiga inespanso
Gestione: Joystick
Tipo: Arcade strategico
Softhouse: Interstel

talizzati ottimamente. Bisogna comunque tenere conto che non si tratta di un Arcade puro, ma di un gioco strategico "da tavolo", quindi il livello di intelligenza e strategia prevista dai programmatori è certo più importante della grafica.



# II voto

Abbastanza ben fatto, ma la grafica ha qualche neo perchè poteva certamente essere sviluppata con qualche attenzione in più. 8+.



L'atmosfera dei film di fantascienza degli anni '50 è rievocata nelle videate del gioco

Computer: Amiga inespanso Gestione: Joystick/tastiera Tipo: Arcade multifase Softhouse: Palace

Anno 3001, incipiente guerra tra mondi in un universo dove le distanze sono incredibilmente brevi e le forme di vita note altrettanto strane.



# II gioco

Si rivestono i panni del mercenario, pilota della aereonave Starblade, dove è possibile accedere ai magazzini, alla sala motori ed ai computer di bordo. Dal pannello di controllo si ha il completo controllo di tutte le parti dell'astronave ed è quindi possibile stabilire la rotta, ricevere messaggi, variare i modi di viaggio (iperspaziale o convenzionale) e tutto quanto un buon ammiraglio di aereonave sa. Dopo avere esplorato la Starblade, si può iniziare a visitare pianeti.

# STARBLADE

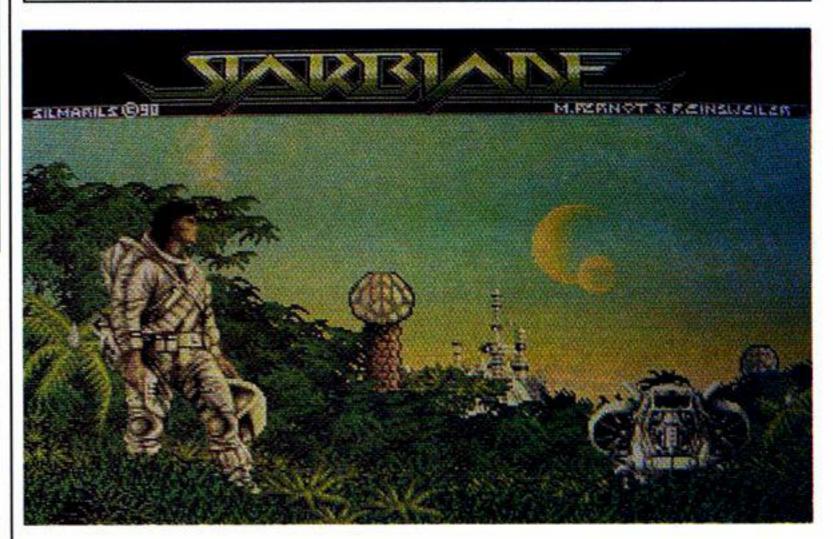

Prima di scendere sulle loro superifici è però necessario scegliere un'opportuna attrezzatura difensiva, dato che spesso ci si ritrova faccia a faccia con insettoni e alieni vari assortiti, talvolta assai poco amichevoli. Taluni pianeti possono essere esplorati solo se si possiede una sufficiente riserva di ossigeno, particolare che deve essere desunto da un'analisi attenta delle info di ogni pianeta fornite dal computer di bordo. Ovviamente, il fascino del gioco è proprio nella varietà di pianeti e nella loro disuniformità: dal deserto alla città industrializzata sono tutte scene fantasiose e suggestive.



## La tecnica

La presentazione di Starblade è di grande effetto: la nave e gli sfondi sono eccellenti.

L'atmosfera, chiaramente ispirata ai film di fantascienza di serie B degli anni '50, è resa molto bene.

Gli alieni sono un po' troppo poco nitidi, mentre lo scrolling dello schermo è sfarfallante, particolare che ricorda comicamente proprio i film degli anni 50 prima citati!

Gli effetti sonori sono limitati a qualche crepitio di laser e poco altro.



# Il voto

Grande varietà di scenari, grafica decente, discreti incentivi. 6 1/2.



# TIE BREAK

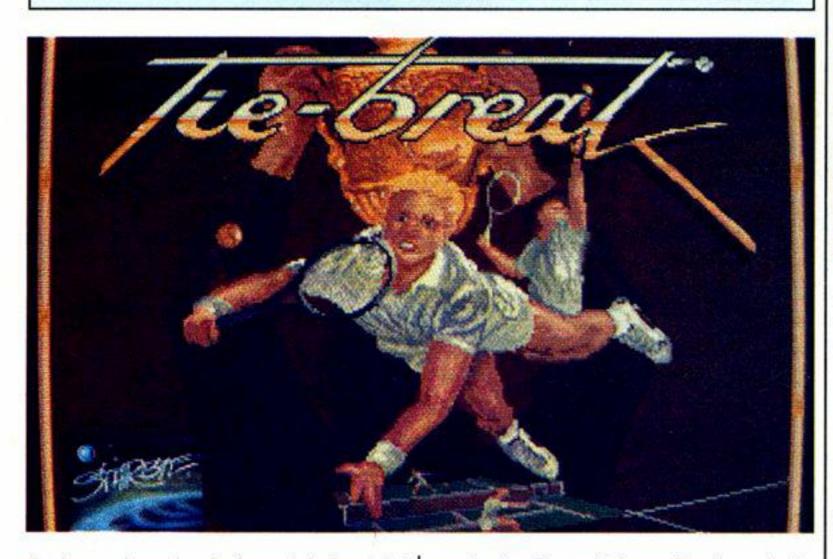

l'ennesima simulazione del gioco del tennis, con la variazione della prospettiva rigidamente perpendicolare dall'alto ed un buon numero di opzioni iniziali.

# Il gioco

Tie Break consente di provare i brividi del racchettare in tutte le situazioni possibili per i grandi giocatori: dal muoversi sulla insidiosa erbetta verde dell'Open di Wimbledon, al fondale sintetico per corridori della Coppa Davis.

Inizialmente si può scegliere se giocare da soli o come parte di un gruppo di sedici giocatori, dei quali si può affidare il controllo al computer, ovvero si può giocare nei panni di 1, 2 o più giocatori contemporaneamente. Quindi si può scegliere il tipo di torneo ed il tipo di



racchetta. Durante la partita il controllo del colpo avviene muovendo il joystick in una posizione obliqua al momento del contatto della racchetta con la palla: maggiore è la durata del contatto della palla con la racchetta insieme alla posizione obliqua della levetta del joystick, maggiore è la forza del colpo, mentre lasciando rientrare al centro la levetta del joystick, opportunamente si dosa la direzione di invio della palla. Il tasto di fuoco

Una simulazione del gioco del tennis davvero realistica ed avvincente

Computer: Amiga inespanso Gestione: Joystick Tipo: Simulatore Tennis Softhouse: Ocean

serve a colpire con maggiore violenza la sfera, nel caso si vogliano eseguire delle schiacciate.

## La tecnica

Una delle maggiori forze del programma è l'atmosfera realistica che crea. Le animazioni sono molto graziose, così come le figure dei tennisti.

Gli effetti sonori, per quanto limitati dal tipo di gioco, sono estremamente realistici, in particolare i contatti delle racchette con la pallina e le ovazioni del pubblico. La prospettiva dall'alto conferisce una nota di interesse ad un programma altrimenti destinato ad essere troppo simile a molti altri.

### II voto

Buona atmosfera, buona tecnica, molte variazioni ed incentivi. 7 1/2

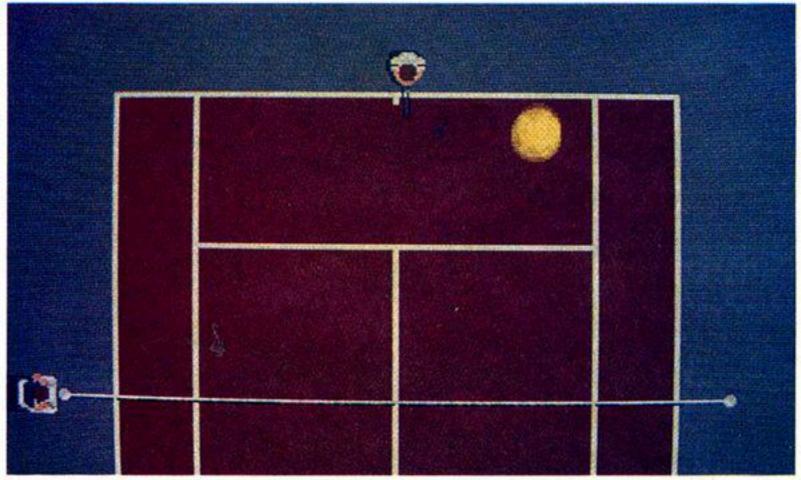

# NEUROMANCER

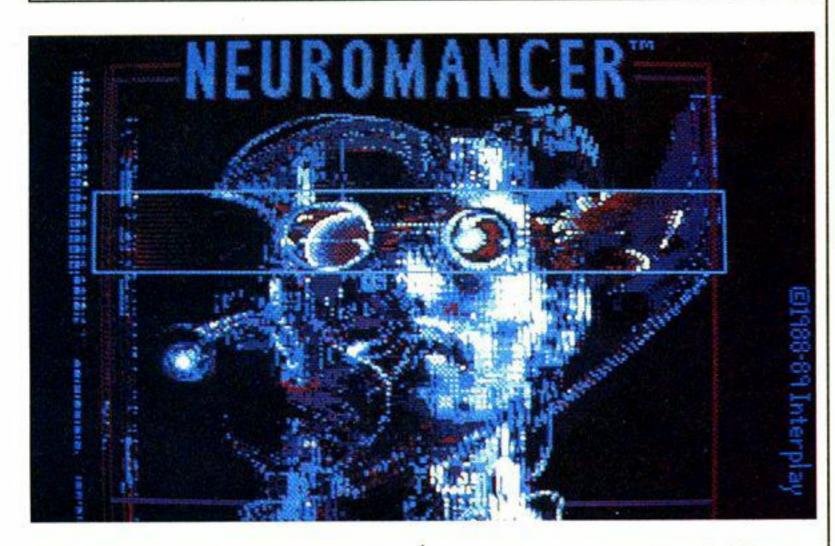

Un Role Playing Game molto tetro, ma variegato; ispirato dal libro di William Gibson.

# II gioco

Anno 2058: la tecnologia è progredita al punto che tutte le aziende e le associazioni sono connesse tra loro tramite un enorme network computerizzato. Si gioca nel ruolo di una sorta di cowboy che ha perso l'accesso al ciberspazio, il proprio denaro, il proprio lavoro e, insomma, è decisamente jellato. Si girovaga inizialmente per Chiba City, un'area della Tokyo del futuro che è considerata la

capitale tecnologica del mondo. Via mouse si effettuano gli spostamenti, si afferrano ed esaminano gli oggetti, che compaiono nelle schermate grafiche (alte metà schermo) presentate costantemente sullo schermo. L'interazione è semplificata, ma è necessario conoscere l'inglese per decifrare il testo che accompagna le scene e le azioni da noi intraprese, nonchè i **fumetti** con i quali dialogano gli altri personaggi. Avete perso una specie di Bancomat; con conseguenze più che drammatiche

Computer: amiga inespanso
Gestione: Mouse
Tipo: Avventura animata
Softhouse: Electronic Arts

## La Tecnica

'atmosfera pesante e dimessa del libro di Gibson viene, nel gioco, resa perfettamente. Ovviamente, dato il basso numero di scene animate, la rievocazione del libro non può essere troppo fedele per chi lo ha letto, causa la mancanza dei colpi di scena e delle scene movimentate, nonchè di alcuni particolari architettonici citati nel volume, come i vecchi edifici camuffati con nuove facciate.

In ogni caso, il numero di rompicapo inserito è elevato e l'interazione via mouse con il giocatore molto ben riuscita. Gli effetti sonori sono invece carenti.

## II voto

Buona grafica, ottimi incentivi, trama appassionante. 8+.



# VENUS

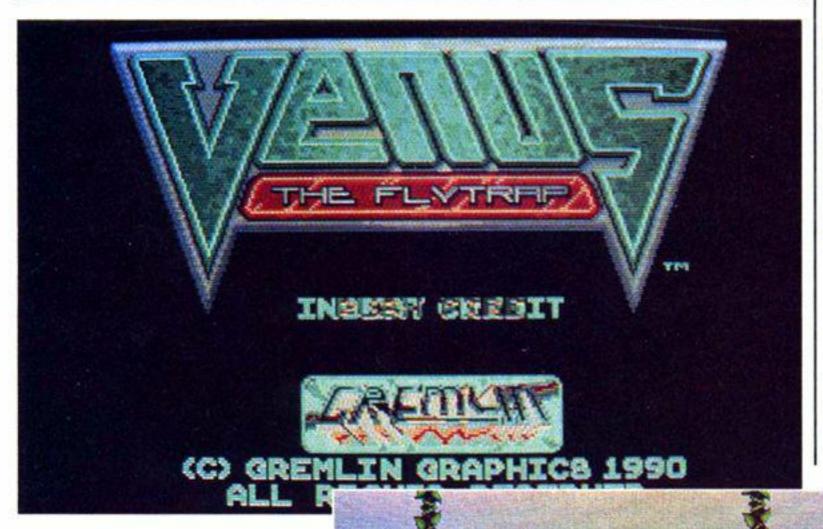

'uso indiscriminato dei pesticidi ha causato uno squilibrio totale nell'ecosistema, sterminando tutti gli insetti.

Per ripristinare la situazione, la **Gremlin Graphics** ha pensato bene di produrre insetti cibernetici, che però danno filo da torcere...

### II gioco

Venus "the flytrap" è l'equivalente, per gli insetti nocivi, di Robocop per gli umani.

Lungo le dieci aree di gioco (dalla Foresta Proibita al Mondo Arboreo) il compito è di muovere Venus lungo lo scenario "left-scrolled" tra insetti, cannoncini laser ed architetture straordinariamente complicate, per raccogliere punti di bonus ed uccidere gli insetti sfuggiti al controllo.

Non si tratta, comunque, di uno scrolling zapper puro, alla Defender per intenderci.

Talvolta, infatti, ci si trova a dovere affrontare sia delle situazioni puramente "tuttogrilletto" (dei sottogiochi ad ogni fase), sia a risolvere dei piccoli rompicapo per passare indenni alcune situazioni. Quando la natura viene distrutta, il rimedio escogitato può essere peggiore del male

Computer: Amiga inespanso Gestione: Joystick Tipo: Scrolling zapper Softhouse: Gremlin Graphics

## La tecnica

Un gioco molto ben presentato nell'introduzione, che si svolge in un programma dalla grafica estremamente colorata, tramite una tecnica di gestione del Copper certamente più evoluta della media dei programmi.

> Lo scrolling è fluidissimo, così come le animazioni. Gli sprites sono ricchi di dettagli.

> La musica è forse stucchevole alla lunga, ma comunque ben realizzata.

### Il voto

Non originalissimo, ma realizzato molto bene tecnicamente. 8.

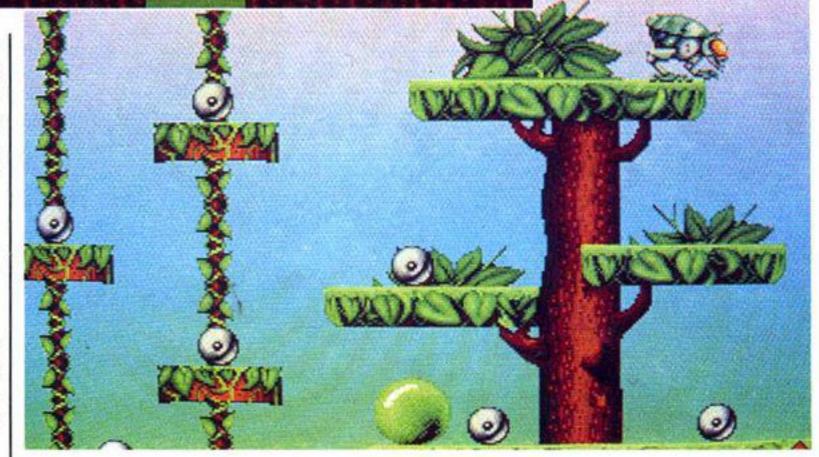

Il cimitero degli elefanrti, e le ricchezze che rappresenta, vi aspettano in Africa

Computer: Amiga inespanso Gestione: Joystick Tipo: Arcade multifase Softhouse: Activision

Secondo la leggenda, esiste un cimitero degli elefanti da qualche parte dell'Africa. Andiamo alla ricerca del prezioso avorio?

# II gioco

Tusker è ambientato nel deserto; il nostro eroe è quindi in perfetta tenuta
"coloniale" moderna con pistola, un po'
alla Indiana Jones. Lo scopo è di ricercare, con alcune procedure da adventure
(come procurarsi le torce per visitare le
caverne ed i proiettili per abbattere gli
avversari, che però ci affronano stile arcade!), il cimitero degli elefanti, che il
nostro babbo ha cercato per tanto tempo
e che ora, avendo tirato le cuoia, tocca a
noi ricercare. I nemici sono arabi dotati
di scimitarre assetate di sangue, serpenti
a sonagli e altre stranezze che vi lasciamo la sorpresa di scoprire da voi.

# TUSKER

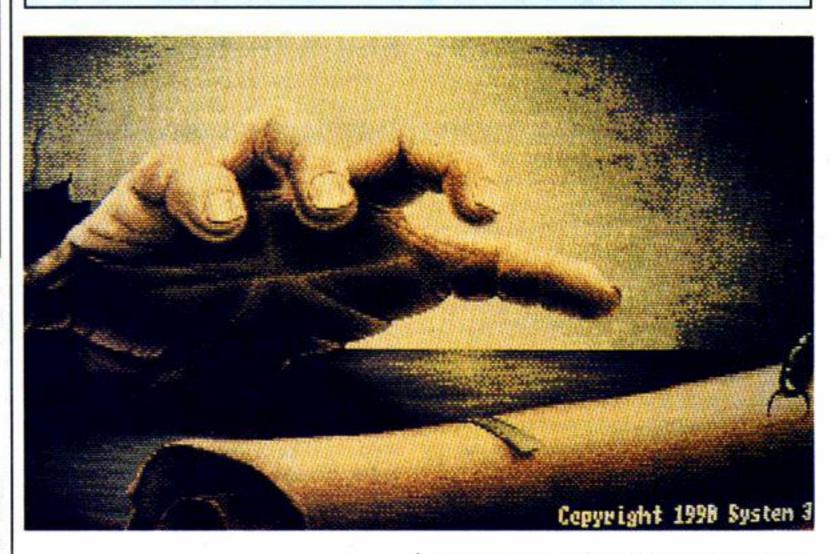

# La tecnica

Scrolling rigidamente orizzontale per questo gioco, dotato di sprites piuttosto nitidi e realistici, ben animati, eccettuate le situazioni nelle quali il nostro eroe deve fare qualcos'altro che camminare e sparare (ad esempio, circumnavigare un ostacolo), dove si evidenziano alcune pecche. La grafica di sfondo è

molto curata, stile cartoons, sebbene supercompressa e generata algoritmicamente, come prevedibile data l'ampia scena di gioco.

Lo scrolling, purtroppo, non è continuo, perciò il nostro eroe non può vedere che cosa lo aspetta, potendo a volte cercare riparo dai nemici nello "schermo precedente" con un piccolo colpo di joystick.

Gli effetti sonori sono piuttosto scarsi.

### II voto

Buona ambientazione, buoni sprites, scarsi effetti sonori, buoni incentivi. 6+.





di Luigi Callegari

# HARD DISK PER AMIGA

Vi sarete accorti, usando l'Amiga con i soli drives per floppy disk, che la velocità di trasferimento dei dati non è proprio esaltante. Con un hard disk, invece...

Chi acquista un'Amiga, lo fa generalmente attratto dalle sue spettacolari capacità grafiche e sonore, unite ad un prezzo d'acquisto certamente molto invitante. In genere, la gran parte degli acquirenti di Amiga opta per l'A-500, che viene spesso relegato alla funzione di sofisticata macchina per videogiochi di lusso.

Presto o tardi, comunque, molti vengono spinti dal desiderio di incominciare a fare qualcosa di più con Amiga, magari dopo la laurea o finite le scuole superiori, ed iniziano a provare il dilemma di come investire del denaro in espansioni ed ac-

cessori. In effetti, un A-500 o A-2000 con il solo drive interno (e solo 512 / 1024 Kilobytes di memoria) non consentono di svolgere agevolmente alcun lavoro serioso: programmazione con linguaggi evoluti od archiviazione di dati, ad esempio. O meglio, lo si può anche fare (sino a poco tempo fa c'erano anche persone che provavano persino a fare contabilità con un PET od un C/64, macchine certamente molto meno potenti di Amiga!), ma al costo di enormi perdite di tempo e sopportando notevoli disagi, quando effettivamente possibile.

Fortunatamente, oggigiorno in Italia si possono trovare molte periferiche ed espansioni per Amiga. Dopo un secondo drive esterno, ed una espansione ad un megabyte se si possiede un A-500, l'acquisto che certamente può consentire di modificare radicalmente il proprio modo di lavorare con Amiga, aprendo orizzonti di applicazione prima sconosciuti, è il disco rigido.

# Hard Disk?

a parola **Hard** Disk nasce contrapposta a **Floppy** Disk, che letteralmente significa "disco molle", e che tutti noi conosciamo nei formati 5,25" (quello del C/64 e di molti MS- DOS) e 3,5" (quello di Amiga, con il guscio di plastica dura, comune ora anche agli MS-DOS).

Il nome sta ad indicare non già una unità di memoria basata su di un disco "duro" (come sta scritto erroneamente sulla confezione degli A-590...), ma un disco "rigido", cioè non disinseribile dalla confezione entro cui viene sigillato dalla fabbrica produttrice.

Nell'Hard Disk una testina magnetica corre, perfettamente allineata una volta per tutte in fabbrica, lungo l'asse longitudinale del disco, mossa da precisissimi motorini controllati dal sistema operativo,



per leggere o scrivere dati. I dischi rigidi, esattamente come i floppy, sono infatti in grado di conservare i dati, ma anche di cancellarli e riscriverli.

La superiore affidabilità degli Hard Disk e l'alta capacità di memorizzazione (si va dai 20 ai 600 e più megabytes), dipendono dalle tecnologie di costruzione: in fabbrica vengono usati supporti e materiali migliori di quelli dei floppy, particolari tecnologie di assemblaggio e verifica che implicano l'uso di personale specializzato e sofisticati macchinari, dai quali derivano ovviamente un certo costo finale della periferica.

Oltretutto, gli Hard disk consentono una velocità di gestione dei dati assai superiore a quanto possibile con i comuni Floppy Disk, come si può leggere dalla tabella riportata, in cui sono riportati i risultati dei **Benchmarks** eseguiti con un apposito programma di pubblico dominio (**DiskSpeed**).

Il motivo principale della maggior velocità degli HD risiede nel fatto che i dischi, in questi, ruotano più rapidamente che nei FD, sia perchè le testine di lettura / scrittura non toccano la superficie del disco, sia perchè, nei floppy disk, i maggiori margini di tolleranza oseervati in fase di fabbricazione (delle testine e dei dischetti stessi) impedirebbero alte velocità, pur se realizzabili.

# Amiga e HD

Quando si formatta un disco, sia esso floppy o rigido, tramite la testina del drive si incidono le informazioni necessarie al sistema operativo del computer per utilizzare il disco stesso. Con il comando Format impartito con appositi parametri (da Shell) o Initialize (da Workbench), Amiga provvede a scrivere sul disco i cilindri ed i settori. I cilindri sono così chiamati perchè rappresentano delle "marcature" (ovviamente a livello magnetico), paragonabili vagamente a quelle incise sui dischi microsolco, con la differenza che queste ultime sono un'unica spirale, mentre quelle dei dischetti sono tante circonferenze concentriche.

I "cilindri" sono fisicamente separati, in quanto sulla superficie del disco non si incrociano mai, mentre i settori, o blocchi, sono suddivisioni logiche, in quanto sono materialmente realizzati dal sistema operativo scrivendo, nei cilindri, particolari informazioni che li delimitano all'interno di suddivisioni fisiche continue.

I normali dischetti di Amiga prevedono, per ciascuna facciata, 80 cilindri, ciascuno suddiviso in 11 blocchi contigui di 512 bytes ciascuno.

La capacità totale di un floppy risulta quindi di...

512 x 11 x 80 x 2 = 901.120 bytes ...che, in effetti, risultano "solo" 880K circa perchè il sistema ne usa una parte per gestire il disco, appunto per le suddivisioni logiche prima dette.

Per formattare un disco rigido è normalmente necessario conoscere i suoi parametri interni, che possono variare da tipo a tipo. In genere, occorre sapere almeno il numero di **testine**, il numero di settori e di blocchi, inserendoli o in un punto del file **devs:mountlist** sul dischetto del Workbench, oppure direttamente in una posizione protetta dell'Hard Disk, tramite programmi di installazione appositi forniti con tutti gli apparecchi di regolare distribuzione in Italia.

La formattazione può anche dividere in varie **partizioni** il disco rigido. Una partizione è una suddivisione logica, non fisica, dell'hard disk. In pratica, si può dare al sistema operativo l'illusione di avere collegati più hard disk (di nome **DH0**, **DH1**, **DH2**...) mentre, in effetti, la meccanica è una sola. Ovviamente, se si possiede un HD da **40 megabyte**, ad esempio, si potrebbero avere due partizioni per raggiungere complessivamente questo valore in qualsivoglia suddivisione: 10+30, oppure 10+10+10+10, e ancora 20+20, eccetera.

Partizionare un HD può consentire, tra l'altro, di suddividere e gestire con maggiore efficienza lo spazio disponibile, in particolare quando è molto ampio. Inoltre, garantisce una maggiore sicurezza nel caso di operazioni accidentali o danneggiamenti dell'HD, in quanto i dati delle

diverse partizioni sono più "divisi" e quindi gestibili e recuperabili (o danneggiabili!) separatamente.

I controller moderni, ovvero i circuiti elettronici che fanno da interfaccia tra la meccanica dell'Hard Disk ed il computer (come quelli montati all'interno dell'Hard Disk siglato A-590 e dell'Impact GVP 500 per Amiga 500 e dell'A-2091 per A-2000) eseguono il cosiddetto automounting della periferica. Ciò significa che, all'accensione, Amiga riconosce subito la presenza di un HD, senza bisogno di inserire appositi comandi nella startup-sequence del dischetto in DF0, ed eventualmente esegue la procedura di installazione usan-



do direttamente i files sull'HD. Tale caratteristica viene in gergo chiamata **Autoboot** ed era assente nei primi Hard Disk per Amiga 1000 e Amiga 2000.

Il controller A-2090A per A-2000, invece, era in grado di eseguire l'autoboot, ma usava una procedura particolare in quanto non poteva eseguirlo da una partizione formattata col nuovo FFS (Fast File System), previsto a partire dalla versione 1.3 del sistema operativo. Dal momento che questo sistema di filing consente una maggiore efficienza nella gestione dell'HD, viene usato correntemente, ma il controller Commodore non era in grado di eseguire un autoboot da una

partizione formattata in questo modo, quindi doveva eseguire il boot da una minipartizione formattata in modo normale.

Attualmente, tutti i controller moderni, sia di marca Commodore che di altre case, possono eseguire l'autoboot da partizioni FFS direttamente. Si rammenti, però, che l'autoavviamento è possibile solo se si possiede il Kickstart V1.3 (o superiori) nel proprio computer.



# Pregi

Per l'Amiga 500 esistono diversi modelli di HD, i quali consentono, normalmente, di espandere anche la memoria di Amiga. Bisogna infatti precisare che un HD usa una certa quantità di Ram del computer, che diventa ragguardevole se il proprio sistema è dotato di un solo megabyte. Dopo l'acquisto dell'HD, in genere, ci si preoccupa di espandere anche la Fast Ram, in modo da usare con la massima efficienza il proprio Amiga.

Oltretutto, i prezzi delle Ram sono talmente ribassati che espandere anche di un paio di megabyte il proprio Amiga, avendo gli HD che lo consentono tramite appositi spazi interni, costa meno dell'acquisto di un floppy disk drive esterno.

Ad esempio, l'A-590 Commodore consente di inserire, al suo interno, vari chip di memoria per aggiungere 512 K, 1 oppure 2 megabytes di memoria (utilizzando chips da 256K x 4 CMOS), mentre l'Impact GVP A-500 prima serie consente di aggiungere 2 oppure 4 megabytes (tramite chips di tipo SIMM) e, la nuova serie appena uscita negli USA, addirittura raggiungere il limite di 8 megabytes di espansione Ram.

Ovviamente, la memoria è di tipo Fast Ram, ed è "vista" automaticamente dall'A-500 al momento dell'accensione, ovvero ne viene eseguito il cosiddetto (impropriamente) "automounting", se si tratta di memoria "autoconfigurante", come
dicono i tecnici. Vecchie espansioni di
memoria per Amiga 1000 e Amiga 2000,
invece, imponevano la presenza di istruzioni nella startup-sequence per rendere utilizzabili al sistema le espansioni di
memoria. In quest'area Exec pone i propri dati (le "variabili di sistema", per usare

| Device:       | DF0:                                                         |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Comment:      | Floppy Disk Commodore standard, con meccanica Chinon.        |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
|               | 0 Files/s Cre                                                | eate;     | Creazione files Apertura e chiusura Scansione Cancellazione |                          |  |  |  |  |
|               | 1 Files/s Op                                                 | en/Close; |                                                             |                          |  |  |  |  |
|               | 3 Files/s Sc                                                 | an;       |                                                             |                          |  |  |  |  |
|               | 1 Files/s De                                                 | lete;     |                                                             |                          |  |  |  |  |
|               | 2 Seek/Rea                                                   | ad ;      | Posiziona                                                   | Posizionamento e Lettura |  |  |  |  |
| Buffer Size   | 512                                                          | 4096      | 32768                                                       | 262144                   |  |  |  |  |
| Bytes/s Creat | e 4722                                                       | 5008      | 4970                                                        | 4738                     |  |  |  |  |
| Bytes/s Write |                                                              | 3085      | 3175                                                        | 3044                     |  |  |  |  |
| Bytes/s Read  |                                                              |           | 12725                                                       | 11773                    |  |  |  |  |
| Device :      | DH0:                                                         |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
| Comment:      |                                                              | VP "Impac | t 500" per                                                  | Amiga 500                |  |  |  |  |
| Comment.      | Hard Disk GVP "Impact 500" per Amiga 500<br>7 Files/s Create |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
|               | 15 Files/s Open/Close                                        |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
|               | 56 Files/s Scan                                              |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
|               | 17 Files/s Delete                                            |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
|               | 196 Seek/Read                                                |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
| Buffor Sizo   | 512                                                          | 444444    | 32768                                                       | 262144                   |  |  |  |  |
| Buffer Size   | 312                                                          | 4096      | 32700                                                       | 202144                   |  |  |  |  |
| Bytes/s Creat | e 27860                                                      | 89181     | 91522                                                       | 90086                    |  |  |  |  |
| Bytes/s Write |                                                              | 126352    | 152411                                                      | 158415                   |  |  |  |  |
| Bytes/s Read  |                                                              | 127745    | 155428                                                      | 159925                   |  |  |  |  |
| Davisas       | DHO.                                                         |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
| Device:       | DHO:                                                         | ammadara  | "A EQQ" no                                                  | Amiga 500                |  |  |  |  |
| Comment       | Hard Disk Commodore "A590" per Amiga 500                     |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
|               | 5 Files/s Create                                             |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
|               | 9 Files/s Open/Close                                         |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
|               | 42 Files/s Scan                                              |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
|               | 4 Files/s Delete                                             |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
|               | 187 Seek/R                                                   |           |                                                             |                          |  |  |  |  |
| Buffer Size   | 512                                                          | 4096      | 32768                                                       | 262144                   |  |  |  |  |
| Bytes/s Creat | e 19715                                                      | 69888     | 95418                                                       | 134706                   |  |  |  |  |
|               |                                                              | 96890     | 172184                                                      | 182842                   |  |  |  |  |
| Bytes/s Write | 213/3                                                        | 30030     | 1/2104                                                      | 102042                   |  |  |  |  |

### Benchmark

Risultati ottenuti con il programma DiskSpeed sul floppy disk standard di Amiga è su due Hard Disk per A-500. I primi cinque parametri indicano quante delle operazioni indicate al secondo vengono svolte dalla periferica operando sui files. Il quinto valore quante volte al secondo, al massimo, viene spostata la testina per una nuova lettura. Le tabelle indicano quanti bytes al secondo vengono gestiti dalla periferica durante la creazione, la scrittura e la lettura dal disco

un termine del mondo ad otto bit), invece che nella Chip Ram come al solito, migliorando le prestazioni effettive del computer, in quanto l'accesso ai dati in Chip Ram da parte del microprocessore deve avvenire più lentamente, a causa dell'accesso contemporaneo dei chip custom presenti in essa.

Per quanto riguarda l'Amiga 2000, le schede HD si sprecano. Esiste la nuova A-2091 Commodore, che ha sostituito la "vecchia" e gloriosa A-2090A, poi una marea di altre schede, a volte prodotte da "cantinari", di qualità variabile. Alcune schede, come le GVP e le Supra, consentono addirittura di montarvi l'HD, oltre all'espansione di RAM, rendendo inutile l'acquisto di una A-2058 per espandere la memoria dell'A-2000.

Bisogna comunque informarsi bene prima dell'acquisto, soprattutto per le schede poco note, perchè a fronte di piccoli risparmi si potrebbero avere problemi di incompatibilità con altri accessori e periferiche aggiunte all'A-2000 successivamente: schede velocizzatrici, espansioni di Ram, digitalizzatori eccetera



## Lavorare con l'HD

Collegato all'Amiga ne aumenta incredibilmente le potenzialità. Non è più necessario avere una marea di dischetti sul tavolo per caricare ora un editor, ora una utility, ora un file di archivio. Tutto ciò che serve comunemente è subito accessibile, rapidamente, senza lavori da Disk Jockey.

In particolare, chi usa linguaggi di programmazione, ma anche chiunque usi estesamente programmi di grafica e, insomma, sfrutti ad un certo livello il proprio Amiga, avrà un beneficio incredibile. Ad esempio, gestire database cospicui, scrivere un libro con molti capitoli, manipolare immagini digitalizzate, sono operazioni (forse) eseguibili anche usando un sistema dotato di soli floppy, ma diventano estremamente più pratiche se si possiede un HD. Si può stare certi che, una volta iniziato a lavorare con un HD, ritornare a lavorare con i dischetti è un supplizio inenarrabile. Alcuni programmi, durante la fase di debug, mandano spesso Amiga in crash e costringono l'utente ad un reset. Con un HD, in casi come questo, occorrono una dozzina di secondi soltanto per ricaricare il sistema operativo, contro la marea di tempo richiesta per un riavviamento da floppy.

Inoltre, con la memoria espansa, si possono rendere residenti numerosi programmi contemporaneamente (editor, files di libreria, programmi di ritocco grafici), aumentando enormemente la velocità di lavoro e riducendo i tempi di attesa. Questi, a causa della velocità di accesso dei floppy di Amiga e della lunghezza dei files, spesso fa ricordare i tempi in cui si caricava da cassetta con il C/64!



di Alessandro de Simone

# UN MODEM CHE PARLA ITALIANO

Chi desidera utilizzare apparecchi e schede per PC si imbatte, troppo spesso, in una manualistica scritta in inglese. Il prodotto di queste pagine offre libretti di istruzione completamente tradotti in italiano

Esterno o interno? Questo è l'amletico dubbio di chi si accinge ad acquistare un modem per lanciarsi a capofitto nell'affascinante mondo delle telecomunicazioni via computer. Di (quasi) ogni modello, infatti, vengono offerte due versioni che presentano vantaggi e svantaggi. Se si hanno due computers, ad esempio un PC compatibile ed un Amiga, è certamente consigliabile la versione esterna che, grazie ad un cavo Rs-232, consente di applicare alternativamente il

modem ad uno dei due elaboratori (stessa cosa se, nella casa in montagna o al mare, si ha un computer "di fortuna").

Allo stesso modo, chi vuole vedere lo stato di funzionamento del modem attraverso l'accensione dei led, deve rinunciare alla versione interna; chi dispone di poco spazio sulla scrivania, però, si vede costretto a rinunciare al modello esterno, e così via.

L'importante, comunque, è che il prodotto sia valido ed affidabile, soprattutto perchè dovremo operare con le linee telefoniche italiane della SIP (e chi ha orecchie per intendere...).

Scherzi a parte, il notevole progresso tecnologico consente, all'utente odierno, di disporre di apparecchiature sofisticate in grado di reggere ritmi di lavoro non indifferenti.

Non tutti sanno, infatti, che la miniaturizzazione dei componenti elettronici non è dovuta al desiderio di offrire apparecchi sempre più piccoli e meno ingombranti.

Il motivo principale, invece, risiede nel fatto che un circuito miniaturizzato offre una velocità di elaborazione maggiore, richiede un'energia elettrica di minore entità che, a sua volta, genera un quantità di calore più bassa ed evita il pericolo di surriscaldamento dei circuiti, le cui conseguenze sono facili da immaginare.

Oggi bastano pochi (e piccoli) circuiti integrati per svolgere funzioni che, qualche anno fa, richiedevano un maggior numero di chips, una maggiore potenza elettrica ed una selezione dei componenti rigorosa.

Per fortuna, oggi, è possibile inserire su una scheda elettronica di ridotte dimensioni non solo il modem vero e proprio, ma anche quella circuiteria di controllo e di verifica in tempo reale che rendono, di fatto, un modem moderno



molto più sicuro di quelli offerti tempo addietro.

### Gli standard

a caratteristica principale di un modem, che quasi sempre condiziona la scelta dell'utente, è rappresentata dalla velocità di rice / trasmissione dei dati.

Non ci stancheremo mai di ripetere, infatti, che non ha senso risparmiare qualche biglietto da 10.000 lire per procurarsi un modem di minor potenza; e questo sia perchè le spese principali di un modem sono rappresentate dagli incrementi delle bollette telefoniche (maggior velocità = minor durata del tempo di collegamento = minor numero di "scatti" SIP), sia perchè i modem più potenti dispongono di una circuiteria più sofisticata, che consente di effettuare controlli non disponibili su schede di minore contenuto tecnologico.

Gli standard di comunicazione universalmente accettati sono numerosi ma, di certo, i più noti sono quelli cosiddetti **Ha**yes Compatibili.

Il modem CDC 2400, fornito nelle versioni interna (Ms-Dos) ed esterna (universale) con manuale interamente tradotto in italiano (e, per di più, tradotto abbastanza bene; caratteristica purtroppo rara da riscontrare in prodotti di basso costo...) offre caratteristiche tecniche adeguate ai compiti che deve svolgere:

Modi operativi: asincrono, sincrono (ma solo per modelli E ed ECE); full / half duplex; chiamata in originate automatica o manuale; ripsosta in answer automatica o manuale; protocolllo MNP 5 (modelli ECE, ICE, CEPS, CELT).

Compatibilità: CCCITT V. 22 bis; CCITT V.22; CCCITT V.21; Bell 212 A;

Bell 103. Velocità dati sincroni (solo per modelli E ed ECE): 2400 bps (bit per secondo) +/- 0.01 % (V.22 bis). 1200 bps +/- 0.01 % (V.22).

Velocità dati asincroni : 2400, 1200, 0-300 bps +/- 1.25%

Formato caratteri (in modo asincrono): massimo 10 bit, compresi Start, Stop, Parità.

Sorgente del clock: interna (generata dal modem); esterna (generata dal DTE). Altre caratteristiche, riportate sul manuale, rendono appetibile la periferica e sono state sperimentate nella realtà.

L'esemplare consegnatoci in visione, infatti, è stato applicato alla nostra banca dati per cinque giorni di seguito (24 ore su 24) e non ha mai presentato problemi di sorta.



# Il software

Non tutti sanno che un modem è possibile programmarlo (perfino in Basic!) con la massima semplicità, dal momento che, al suo interno, è presente un circuito in grado di decodificare normalissime stringhe Ascii che rivestono particolare significato.

Ad esempio, inviando al modem la stringa ATMO si impedisce al monitor audio di essere attivo (con ATM2, invece, lo si rende sempre attivo).

Con ATB0 si rende operativo lo standard CCCITT V.22; con ATB1, invece, lo standard Bell 212A; e così via.

Tutti i comandi accettabili dal modem, ripetiamo, sono indicati sul manuale. Chi lo desiderasse, pertanto, può addirittura scrivere, da solo, un completo programma di comunicazione. Chi, invece, di programmazione non sa un tubo (o, più eufemisticamente, non ha il tempo di occuparsene...) e desidera solo collegare il modem e scambiar dati via telefono, non deve fare altro che utilizzare il dischetto, incluso nella confezione, che gestisce in modo totale il CDC 2400.

Si tratta del diffuso programma Bit-Com che, operando nello standard Ms-Dos, è in grado di sfruttare a fondo tutte le caratteristiche del modem di cui ci stiamo occupando.

Naturalmente, dal momento che non si tratta di un programma specifico per il modem in questione, è possibile utilizzarlo anche con altri apparecchi, eventualmente in possesso dell'utente, purchè di standard Ms-Dos.

BitCom è il programma originale, in inglese. Il manuale, invece, è totalmente in italiano; nelle oltre **100 pagine** di cui è composto, passa in esame, una per una, tutte le videate che compaiono nelle varie fasi di utilizzo.

Naturalmente non si limita a dire come settare i vari parametri, ma anche il perchè. Ciò farà piacere a quella categoria di utenti che non si accontentano di operare passivamente, ma desiderano approfondire determinati argomenti.



# Il prezzo

A l momento di andare in stampa è giunta, in Redazione, una telefonata che ci invitava ad omettere il prezzo indicatoci al momento della consegna dell'esemplare provato.

E' molto probabile, infatti, che quando leggerete queste righe sarà stato perfezionato un particolare accordo commerciale che favorirà un notevole abbassamento dei prezzi di listino al pubblico. Non ci rimane che concludere ricordando che la **Computer Discount** ha sedi a Bologna, Firenze, Genova, Milano, Modena, Palermo e Pisa.

Ringraziamo il sig. Pierangeli della sede di Milano (Via Cenisio 12, tel. 02 / 33.10.02.04) che ha consentito la prova del modem e che ci ha pregato di segnalare, ai nostri lettori, la possibilità di procurarsi il modem anche per corrispondenza.

Modem Interno Esterno Prezzo Maggiore Minore Ingombro Nullo Evidente Controllo Led Impossibile Verificabile Accensione Automatica Manuale Interfaccia Interna (su Bus) Cavo esterno Rs;232 Interna (su Bus) Alimentazione Esterna Uso con più computers Impossibile Possibile Principali differenze tra modelli interni ed esterni

di Domenico Pavone

# METTI UN PC NEL TUO A- 500

Chi ha voglia di entrare nel mondo Ms - Dos spendendo poco denaro, da oggi può prendere in seria considerazione l'acquisto di una scheda piccola piccola, che rappresenta, però, un vero e proprio computer PC compatibile

Solo due mesi fa, nelle pagine di questa stessa rubrica, si accennava in toni quasi entusiastici alla continua riduzione del gap che divide due "macchine" così vicine eppure così diverse, non fosse altro che per il differente impatto (sempre traumatico) sulle tasche dell'utente finale: l'Amiga 500 e la "cugina" Amiga 2000.

In quell'occasione si dava il benvenuto al proliferare di nuove espansioni di memoria al di sopra dei soliti 512 KRam. Stavolta un altro baluardo viene a cadere, finorá esclusivo dominio dei modelli superiori: l'apertura verso il mondo Ms-Dos.

E non si sta parlando di giocattoloidi come emulatori software utili, tutt'al più, per dare un'occhiata al modo di operare dei Personal, ma della possibilità di trasformare Amiga500 in un vero Personal XT via hardware, senza rinunciare a quelle caratteristiche che ci hanno fatto scegliere un computer come Amiga.

Anzi, come vedremo meglio tra breve, potenziandone addirittura il corredo di Ram. E, cosa di non secondaria importanza, con una facilità disarmante, senza alcun intervento sulla componentistica di Amiga.

Non sembra vero di poter rispondere... per le rime ai più fortunati cugini-amighi che potevano vantare l'uso di schede come le **Janus**, strettamente riservate ai 2000!

Ma bando alle ciance, è venuto il momento di fornire nome e cognome (forse paternità sarebbe più adatto) al nuovo.. oggetto di desiderio: **Power Pc Board**, una scheda hardware prodotta dalla olandese KCS.

Senza mezzi termini, si tratta di un vero secondo computer, fornito di un proprio microprocessore (Nec V30 notoriamente migliore dell'8088 e, con questo, totalmente compatibile), di una propria memoria Ram, e di tutto il necessario per accedere senza problemi al software dell'ambiente Ms-Dos, per di più gestendo direttamente i(I) drive di Amiga, che diventa(no) in tutto e per tutto Pc - compatibili.

Ma procediamo con ordine. Intanto la scheda, dalle dimensioni molto compatte, si inserisce senza alcuna possibilità di errore (è agibile praticamente una sola posizione) nello slot presente all'interno del cassetto riservato alle espansioni di memoria, sulla superficie inferiore di Amiga 500. Naturalmente con i componenti rivolti verso l'interno della macchina e (non ci crederete...) a computer spento.

Tutto qua, l'installazione è conclusa. Quella hardware, almeno.



# Con un occhio ad Amiga

Se a questo punto si dà vita (diciamo tensione, senza esagerare con l'animismo) ad Amiga, apparentemente non accade nulla di rilevante: senza un disco di boot nel drive, apparirà sul video il ben noto (brutto) disco-con-mano che invita all'inserimento del floppy Workbench. Il solito Amiga, insomma.

Eppure qualcosa, in realtà, è cambiato, indipendentemente dalla agibilità all'Ms-Dos.

Qualcuno forse si sarà chiesto come si possono incrementare i miseri 512KB di memoria base di A500, con la porta di espansione già occupata dalla PC Board.

In vendita presso
FLOPPERIA
Viale Monte Nero,31
20135 MILANO
tel.02-55180484
KCS POWER PC BOARD
(Versione XT oppure AT)

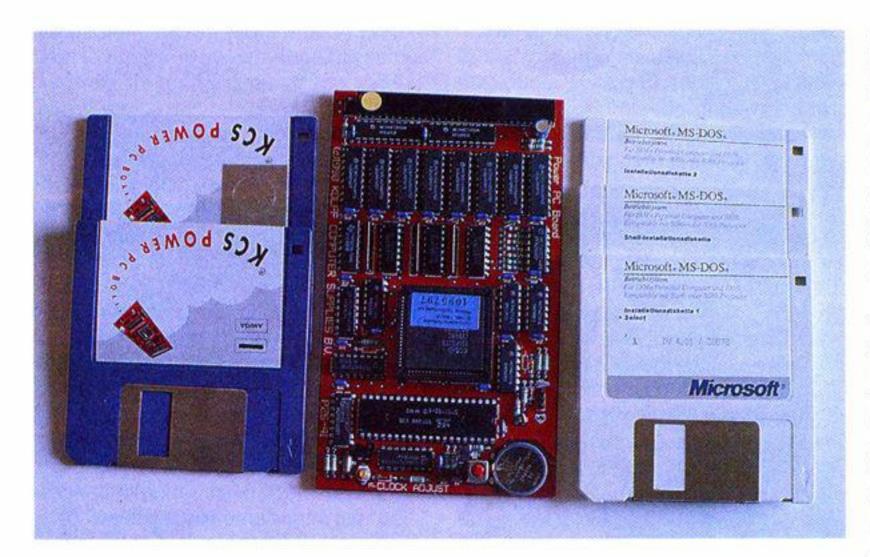

Ebbene, ecco un punto di forza della scheda, tale da giustificare tra l'altro il suo prezzo forse non irrisorio: utilizzando l'Amiga nel suo modo consueto, la scheda diventa un'espansione di memoria! Per la precisione, fornisce al nostro beneamato 512 KB di ram aggiuntiva, ed un orologio hardware alimentato da una batteria al litio (non tampone, come si è abituati a sentire) con autonomia di circa due anni. Ad abundantiam, il "clock" è regolabile tramite un trimmerino ben evidenziato sulla scheda, nel caso dovesse manifestare anticipi o ritardi nella scansione del tempo.

Ma non è ancora finita. Sempre in rapporto all'uso di Amiga in modalità tradizionale, non sono solo 512 i KiloByte di memoria in più implementabili.

Oltre a questi, diventa infatti disponibile anche un'altra grossa fetta di ram, di
altri 512 KB, sfruttabili come Ram Disk
resistente al reset. Come a dire, insomma, che il reale guadagno di memoria è
di ben 1 Megabyte, oltre ai 512 Kappa in
dotazione alla macchina! Per disporre di
questa seconda, comodissima "feature"
della Pc Board, è necessaria, però, una
installazione via software del nuovo device, che assumerà il nome RMD:, oppure KcsRam. Nulla di particolarmente difficile, niente paura.

A corredo della scheda, vengono infatti forniti 5 dischetti, due dei quali servono proprio per avviare Amiga, configurarlo secondo le proprie esigenze, ed eventualmente farlo "switchare" in modo Ms-Dos.

Uno dei due, siglato appunto "Amiga", provvede anche ad organizzare automaticamente un normale disco di boot in modo da poter sfruttare la nuova Ram Disk, nonchè l'orologio hardware.

Tutto ciò che occorre fare è preparare una copia del disco Workbench (i più esperti potranno utilizzare un proprio disco personalizzato) eliminandone (p. es.) il Notepad, in modo da disporre di un po' di spazio.

Quindi, resettato il computer, lanciare il sistema con il disco KCS Amiga, mantenedo premuto il pulsante sinistro del mouse.

Così facendo, si accederà ad un menu che prevede, tra le altre cose, l'installazione (ma anche la rimozione via software) della KCSRam e del clock, semplicemente obbedendo alle "ingiunzioni" provenienti dallo schermo.

Ad operazioni concluse, si disporrà di un disco Workbench che, al momento del lancio, provvederà anche ad attivare la nuova Ram Disk a prova di Guru, e a impostare correttamente data ed ora di sistema.

Inutile dire dei vantaggi legati a questo device virtuale, che, non lo si dimentichi, non toglierà nulla al megabyte di memoria disponibile in modo Amiga, e resiste al reset anche con Kikstart versione 1.2!

Da non sottovalutare anche la possibilità, descritta nel manualetto d'uso della Pc Board, di applicare (o far applicare) un interruttore hardware che disabilita completamente la ram aggiuntiva, per quei rari(ssimi) casi in cui possono verificarsi problemi di compatibilità con software... decrepito. Per chi utilizza con disinvoltura il dos di Amiga, va detto che la gestione via software del nuovo device e dell'orologio sono affidati a due nuovi comandi che vengono inseriti nella directory C: dal programma di installazione automatica: PcClock e Ramdisk. Entrambi possono essere adoperati autonomamente da Shell.

Il primo, esattamente come se si trattasse del comando Setclock, segue la sua sintassi (e quindi p. es. PcClock Opt Load oppure PcClock Opt Save), mentre Ramdisk va adoperato senza parametri per installare la periferica virtuale; se questa fosse già presente, la cosa verrebbe riconosciuta, senza alcuna altra conseguenza. Come già detto, comunque, simili operazioni diventano necessarie solo se non si ricorre al disco opportunamente preparato tramite la procedura di installazione, che provvede ad automatizzare il tutto nel più semplice dei modi.



# E fu subito Personal

A, come ovvio, una scheda come la Pc Board non la si acquista solo per avere una (pur comoda) espansione di memoria ed una Ram Disk.

Per vedere il proprio Amiga 500 trasformato in un Pc, basta lanciare lo stesso floppy **KcsPower Amiga**, stavolta senza premere il pulsante del mouse, e dopo un po' apparirà una segnalazione che invita ad inserire il secondo disco, etichettato **Kcs Ms-dos**. A questo punto, se già si possiede un disco di start Msdos, lo si può già inserire, e vedere apparire, dopo il boot, il classico prompt di sistema, caratterizzato dal simbolo "A>".

La prima volta che si adopera la Pc Board, a meno di non essere già smaliziati con il nuovo ambiente, un tale disco con ogni probabilità non sarà ancora in vostro possesso, ma a corredo della Pc Board è fornita l'ultima versione dell'Ms-Dos, la 4.01, che consta di 3 dischetti necessari alla sua installazione e relativi manuali ufficiali della Microsoft, come a dire la garanzia di poter adoperare da subito l'Amiga "trasformata", godendo di tutte le garanzie fornite da una release ufficiale, ivi compresa la eventuale sosti-

tuzione della manualistica, se non in italiano. Tra l'altro, nel valutare il prezzo totale della Pc Board, non si dimentichi che l'Ms-Dos 4.01 ha normalmente un suo costo: tolto il prezzo di un'espansione per Amiga, e quello del Dos, in fondo non si spende poi troppo... L'installazione dell'Ms-Dos su disco si effettua inserendo il primo dei floppy nel drive interno di Amiga e resettando il computer, ma attenzione: resettandolo come Pc, non più come Amiga, il che equivale alla pressione dei tasti Ctrl + Alt + Del. Con questo sistema, il reset riguarderà solo l'ambiente Ms-Dos, mentre il classico Ctrl + Amiga sinistro + Amigadestro farà tornare il sistema al "modo" Amiga. La procedura di installazione, anch'essa completamente automatizzata, va esequita esattamente come richiesto su qualunque altro computer Pc-compatibile, per cui non ci soffermeremo più di tanto; ma la Pc Board consente anche di configurare il sistema Pc adoperando un programma "intuition-oriented", ovviamente sfruttando Amiga ed il suo comodo interfacciamento grafico. Per accedere a questa utility, è sufficiente operare come prima descritto a proposito dell'instalazione della RamDisk, ovvero adoperare, per il boot, il disco Kcs - Amiga tenendo pressato il pulsante sinistro del mouse, e scegliere l'opzione 5 (Start Pc Preferences program). Così facendo, è possibile selezionare una serie di scelte, che andranno poi salvate nel disco Ms-Dos di boot.

La maggior parte di queste scelte è di impostazione obbligata, come segnalato nel manualetto specificamente riservato alla scheda, mentre alcune possono essere variate. E' questo, per esempio, il caso del mouse, che può essere inserito facoltativamente in una delle due porte joy. C'è da dire comunque che, com'è prassi in ambiente Pc, il mouse non viene automaticamente implementato, ma necessita di installazione tramite appositi driver software. In pratica, un esempio tipico delle differenze esistenti tra i due "mondi", ed alle quali occorre abituarsi approfondendo l'uso dei Pc, se già non lo si conosce.

Il "cuore" Personal del nostro Amiga può naturalmente utilizzare tanto la porta parallela che quella seriale, quest'ultima con un baud rate non superiore ai 4800 bps. La grafica supportata, al momento in cui queste righe vengono scritte, è limitata agli standard MGA (schermo bicromatico con risoluzione massima 720 x 348 pixel) e CGA (8 colori in 640 x 200 pixel), ma sono già annunciati upgrade per la Pc Board che emulano il VGA. standard dotato di maggiore risoluzione e capacità cromatiche. Con gli stessi upgrade dovrebbe anche essere superato un limite della scheda, che al momento non è in grado di gestire gli hard disk, e che dirotta sul drive interno di Amiga tanto la periferica A: che la B: dell' Ms-Dos. Quando leggerete queste note, considerati gli inevitabili tempi editoriali, gli upgrade dovrebbero comunque essere quasi disponibili. Per il resto, non c'è che da ammirare le prestazioni di Pc Board. Testata severamente, ha "girato" a tutti gli effetti come un XT con frequenza di quasi 8 Mega Hertz, decisamente buona per una scheda che dovrebbe essere un emulatore. Per superare eventuali problemi di compatibilità software, si può inoltre (con la sola pressione del tasto F3) switchare tra una "tipica" disponibilità Ram di 640 KB, ed una più estesa di 704 KB. Per inciso, ai tasti funzione sono collegate anche altre facilitazioni, come il blank di schermo (F4), suono collegato alla pressione dei tasti (F6), colori disponibili (F7), nonchè tutta una serie di regolazioni effettuabili sul momento grazie ad un menu di help richiamabile in qualunque momento con la pressione dei tasti Amiga + Help. Ora e data di sistema, e per sistema si intende stavolta il Pc, vengono prelevati per così

dire da Amiga, e per far ciò è fornito un comando Clock.exe da far eseguire preferibilmente durante il boot iniziale Ms-Dos, vale a dire inserendo il comando nel file Autoexec.bat presente nel disco di avviamento; per chi non fosse addentro alle "segrete cose", una specie di Startup-sequence dei sistemi Ms - Dos. Per concludere, non resta che accennare alla compatibilità della scheda con il software dei Pc. In una parola: ottima. Naturalmente, fino all'upgrade, occorre prestare attenzione al tipo di grafica utilizzata, disponendo la Pc Board di MDA e CGA, ma in generale non si sono rilevati problemi di sorta, nel rispetto (come ovvio) della disponibilità Ram. La maggior parte dei programmi PD provati hanno funzionato senza colpo ferire, ma anche "roba" più importante come il Word Star ed il Norton Editor, svariate calcolatrici residenti, e persino qualche programma di comunicazione via porta seriale. "Gira" naturalmente anche il GW Basic, purchè, come già detto, non si adoperino risoluzioni di schermo non consentite dalla scheda grafica.

Purtroppo, per ragioni di tempo e di... organizzazione, siamo riusciti a mettere le mani solo sulla scheda XT, di cui abbiamo parlato diffusamente in queste pagine. Sappiate che proprio mentre ci state leggendo, infatti, siamo alle prese con un'altra scheda che altro non è cha-un vero e proprio computer AT, anch'essa da inserire nell'Amiga 500, di cui parleremo nel prossimo numero.



esecuzione i programmi proposti, altrimenti non funzioneranno. Si sottolinea che, per non complicare i listati, il file Magaz.txt deve esser presente nella Root (directory principale) del dischetto dal quale si lancia il compilatore, ma è possibile posizionarlo in qualsiasi altro Path. Ad esempio, nei listati in Quick Basic e Turbo Pascal riportati in queste pagine, il file Magaz.txt è presente nel Path c:\Mariani\file, come è possibile notare nelle istruzioni relative al colloquio con il drive. Nel listato in Turbo C, invece, abbiamo supposto che il file Magaz.txt sia presente nella Root. Per creare Magaz.txt nella directory corrente (qualunque essa sia al.momento di impartire il comando Edlin), utilizziamo il programma Edlin del Dos, impartendo:

### EDLIN magaz.txt

Quindi inseriamo la lista degli articoli (come vista sopra) ed alla fine dell'inserimento, con Ctrl-c, premiamo il tasto E seguito dalla pressione di Enter. Il file risulterà quindi registrato su disco e ci ritroveremo di nuovo in ambiente DOS. Per controllare la corretta digitazione del file, con...

### TYPE magaz.txt

...dovremmo ottenere, su video, il file appena introdotto. In caso contrario bisognerà ridigitare il tutto. Una volta digitato e fatto partire uno dei 3 programmini pubblicati, verrà posta la seguente domanda:

### Inserisci l'articolo (\* Per terminare):

...e dovremo inserire il nome dell'articolo; ad esempio "Insalata" con i caratteri minuscoli o maiuscoli, a piacere. Il programma mostrerà il prezzo dell'articolo proposto e chiederà la quantità da acquistare. Su video apparirà una riga del tipo:

### Articolo: Insalata ,Prezzo: 1500 ,Quantità?:

Rispondendo, ad esempio, 2 (e premendo Enter) il computer informerà sul prezzo totale della merce indicata, con la riga:

#### Prezzo totale: 3000

...e riproporrà la richiesta: Inserisci l'articolo. Digitando, ad esempio, Pane (e rispondendo 3 alla domanda sulla quantità) alla successiva domanda Inserisci l'articolo risponderemo con l'asterisco (\*). Il programma terminerà visualizzando il messaggio:

### Spesa totale: 13500

Cioè 10500 lire di pane (3500 x 3) + 3000 lire di insalata (1500 x 2).

Se alla domanda "Inserisci l'articolo" rispondiamo con un nome non presente nel file "magaz.txt", il computer risponderà:

### Articolo non trovato. Vuoi vedere la lista (S/N)?

Con S, come intuitivo, l'intera lista degli articoli (e relativi prezzi) apparirà sul video.

La banalità della procedura sviluppata consentirà di esaminare in dettaglio, e con la massima semplicità, le istruzioni da digitare nei tre linguaggi.

Alcuni comandi, per esigenze di impaginazione, sembrano occupare due linee nei listati pubblicati; è ovvio, invece, che vanno digitati su un'unica linea.

Al lettore, come al solito, il compito di ampliare l'archivio, magari aggiungendo campi del tipo "Unità di misura", oppure "Giacenza in magazzino", o altri ancora.



```
{ Programma Ricerca - Turbo Pascal }
Program Cerca;
```

L'istruzione uses permette di dire al compilatore che il programma usa le istruzioni contenute nella libreria specificata, in questo caso crt.

```
uses crt;
{ variabili globali }
```

Ecco la dichiarazione delle variabili, obbligatoria in Pascal, pena segnalazione di errore da parte del compilatore. Le variabili, qui, sono globali, ossia visibili dall'intero programma, comprese procedure e funzioni.

```
var
Totale, Prezzo, Temp: longint;
a:string[80];
q:integer;
```

Inizia qui la funzione Ricerca (di tipo intero), dotata di due parametri, uno di tipo stringa ed uno di tipo Long. Le istruzioni appartenenti alla funzione devono essere racchiuse tra begin e end. Nella funzione possono essere dichiarate variabili locali, che non verranno viste in nessun'altra sezione del programma.

```
{ Funzione ricerca }
function Ricerca (a:string; var Prezzo:longint):integer;
var
Trovato,k:integer;
stream:text;
Temp,Temp2:string[80];
begin
Trovato := 0;
assign(stream,'c:\mariani\file\magaz.txt');
reset(stream);
```

L'istruzione while apre un ciclo, che sarà abbandonato quando la condizione specificata tra parentesi risulterà falsa. Le istruzioni appartenenti al ciclo vanno racchiuse tra begin e end. L'istruzione eof diventa vera quando viene raggiunta la fine del file indicato, e la not la nega. In pratica, questa riga è l'equivalente della riga basic While Not Eof(1).

```
while (not eof(stream)) and (Trovato=0) do
begin
readln(stream,Temp);
Temp2:=copy(Temp,pos(',',Temp)+1,80);
Temp:=copy(Temp,1,pos(',',Temp)-1);
```

L'istruzione upcase trasforma in maiuscolo il carattere specificato. Per trasformare l'intera stringa sarà quindi necessario ripetere l'operazione (ciclo for) per tutti i caratteri appartenenti ad essa.

```
for k:=1 to length(Temp) do Temp[k]:=upca-
se(Temp[k]);
for k:=1 to length(a) do a[k]:=upcase(a[k]);
if a=Temp then Trovato:=1
end;
close (stream);
val(Temp2,Prezzo,k);
```

L'istruzione di assegnazione (che ha come nome della variabile il nome della funzione) produce il risultato di assegnare, a quella funzione, il valore specificato, in modo che possa essere controllato da if Ricerca nel main.

```
Ricerca := Trovato 
end;
```

Questo è l'inizio della procedura VediLista. Le istruzioni appartenenti alla procedura devono essere racchiuse tra begin e end. Nella procedura possono essere dichiarate variabili locali, che quindi non verranno viste in nessun'altra sezione del programma.

```
{ Procedura vedilista }
procedure VediLista;
var
stream:text;
Temp:string[80];
begin
writeln:
assign(stream,'c:\mariani\file\magaz.txt');
reset(stream);
while not eof(stream) do
begin
readln(stream, Temp);
writeln ('Articolo, prezzo: ',Temp)
end;
close (stream); writeln
end;
```

Il main program, o programma primcipale, deve essere racchiuso tra begin e end. (notare il punto finale).

```
{ main program }
begin
clrscr;
writeln ('Il file di nome MAGAZ.TXT');
writeln ('deve esser presente nella Root');
Totale := 0;
clrscr;
```

Repeat apre un ciclo che deve essere chiuso con until. Le istruzioni tra repeat e until vengono eseguite fino a quando la condizione specificata da until risulta vera.

repeat

a:='';

I write('Inserisci l'articolo (\* per terminare): ');

readln(a);

if a[1]<>'\*' then

begin

L'istruzione if è strutturata e consente forme tipo if.... then.... else. In questo caso, if Ricerca richiama la funzione Ricerca, e si comporta a seconda del risultato da questa fornito.

if Ricerca(a, Prezzo)=0 then

begin

writeln; write('Articolo non trovato. vuoi vedere la

lista (S/N): ');

readln(a);

Per richiamare le procedure è sufficiente specificarne il nome, seguito dagli eventuali parametri tra parentesi, In questo caso, viene richiamata la VediLista. if (a[1]='s') or (a[1]='S') then VediLista

L'istruzione else è l'alternativa ad if, ossia, se la condizione specificata da if è vera, vengono eseguite tutte le istruzioni poste tra begin e end poste dopo if, altrimenti vengono eseguite le istruzioni comprese tra begin e end poste dopo else.

end

else begin

writeln; write('Articolo: ',a,', Prezzo: ',Prezzo,',

Quantita: ');

readln(q); if q<0 then q:=0;

writeln; writeln('Prezzo totale: ',q\*Prezzo); writeln:

Totale := Totale + q \* Prezzo

end;

end;

until a[1]='\*';

writeln; writeln('Spesa totale: ', Totale);

repeat until keypressed;

end.

Con questo numero termina la fase "iniziale"
dell'introduzione al Linguaggio C.
Come i lettori avranno avuto modo di accorgersi,
infatti, non ha senso interessarsi di un unico
linguaggio, ma risulta decisamente più utile esaminare
il modo di affrontare uno stesso problema
servendosi di più linguaggi.
Inizierà, dal prossimo numero (ma non è già
iniziato?...) un nuovo modo di affrontare
l'Informatica, quella con la A maiuscola,
che non può ignorare l'evolversi dei linguaggi

I lettori più in gamba, come di consueto, avranno modo di mostrare la propria bravura accettando "sfide" che comunicheremo al più presto attraverso queste stesse pagine.

e delle procedure ad essi legati.

# Digitando in Turbo C

Supponendo che abbiate già installato il compilatore **Turbo C** sul vostro computer, le operazioni da compiere sono le seguenti:

- Posizionatevi nella directory che lo contiene e lanciatelo tramite il comando TC.
- Premere i tasti Alt E (edit) per accedere alla finestra di edit, e digitare con la massima cura il listato pubblicato sulla rivista.
- Premere il tasto F2, inserire il nome (eventualmente completo di Path) del programma appena digitato per salvarlo su disco.
- Premere i tasti Alt C e selezionare l'opzione Make\_Exe\_File per compilare il listato.

Al termine della compilazione compare una finestra contenente alcuni dati sull'operazione compiuta. La parola Success indicherà una compilazione andata a buon fine, a meno che non siano presenti messaggi di Warnings. Bisogna infatti sottolineare che il compilatore C segnala, oltre agli errori veri e propri, anche le avvertenze (Warning), che non sono errori, ma che possono rappresentare una possibile fonte di errore, solitamente di tipo logico.

In quest'ultimo caso gli "inconvenienti" verranno evidenziati in una finestra in basso ed il cursore si posizionerà sul primo di questi.

Tramite i tasti freccia in alto e freccia in basso potremo spostarci lungo la lista e, premendo il tasto **F6**, posizionare il cursore sul listato sorgente nel prunto esatto in cui è stato riscontrato l'errore, che potremo controllare e correggere con facilità. Premendo di nuovo **F6** si tornerà alla finestra degli errori per selezionare, eventualmente, un altro errore.

Premendo F1 nella finestra degli errori, verrà visualizzata la finestra di aiuto, relativa all'errore occorso, che contribuirà a chiarire le idee in caso di dubbi.

Bisogna ricordarsi di salvare **sempre** il listato dopo ogni correzione di errore, ed in ogni caso anche durante la digitazione per evitare di dover ridigitare il

programma in caso di "inchiodamento" del computer per mancanza di tensione o altro.

Il passo 4 va ripetuto sino a che la compilazione va a buon fine: comparsa del messaggio Success, numero Warnings = 0 e numero Errori = 0. Alcuni messaggi di warnings del tipo call to function xxxxxx without prototype possono essere prodotti dalla mancanza di righe include.

Il compilatore C produce il file eseguibile (suffisso .EXE) direttamente su disco, in modo che il programma possa girare anche in assenza del compilatore.

 A questo punto si possono osservare i risultati premendo i tasti Ctrl - F9, sequenza che manda in esecuzione il programma appena compilato.

Se osservate elaborazioni diverse da quelle che aspettavate bisognerà stavolta controllare non la sintassi ma la logica, perchè sicuramente avrete sbagliato qualcosa.

Nella digitazione dei listati bisogna prestare particolare attenzione ad alcuni particolari: il compilatore differenzia le lettere minuscole da quelle maiuscole.

Il listato, comprese le variabili, va digitato esattamente come compare sulla
rivista, pena segnalazioni di (in)spiegabili errori. In particolar modo, tutte le
parole chiave andranno digitate in minuscolo. Inoltre, l'operatore di assegnazione eguale (=), contrariamente a
quello che succede in linguaggi come il
Basic, è diverso da quello di uguaglianza (dopio eguale, cioè ==); si dovrà,
quindi, scrivere ad esempio, nel caso di
assegnazione (A = B) e, in caso di
confronto...

if (A==B)

...e non...

if (A=B)

...che in C equivarrebbe ad una istruzione di assegnazione A = B con la conseguenza che verrebbe effettuato un confronto del risultato con zero, del tipo...

if (A <> 0)

Tale svista, naturalmente, produce un risultato completamente diverso da ciò che si aspetta, pur se viene segnalato dal compilatore con un Warning del tipo Possibly incorrect assignment che, però, non arresta la compilazione... In C l'operatore diverso da è composto da un punto esclamativo ed un uguale (!=) e non, come in altri linguaggi, dai segni minore e maggiore (< >). L'espressione se A è diverso da B diventa, in C:

if (A != B)

Le stringhe sono trattate TUTTE come puntatori: non si può assegnare una stringa ad un'altra con un'istruzione del tipo...

Stringa2 = Stringa1

Quest'ultima forma sintattica, in C, significherebbe: il puntatore Stringa2 punta ora a Stringa1.

Si otterrebbe, come risultato, non solo il fatto che Stringa1 e Stringa2 punterebbero alla stessa area di memoria (cioè risulterebbero una variabile unica), ma anche che il puntatore all'area precedentemente puntata da Stringa2 verrebbe perso, non permettendo di recuperare in alcun modo quell'area di memoria.

L'assegnazione tra le stringhe deve invece essere effettuata tramite l'istruzione...

strcpy (Stringa2, Stringa1)

...che copia le due stringhe correttamente, lasciando inalterati i relativi puntatori.

In ogni caso il Turbo C possiede un help in linea, disponibile in ogni momento con la pressione del tasto F1, grazie al quale si accede all'help generale, che contiene informazioni relative all'editor ed al pacchetto. Premendo Ctrl - F1, con il cursore posizionato su di una parola chiave, verrà visualizzato l'help ad essa relativo corredato, a volte, di un esempio di programmazione.

Se viene premuto Ctrl - F1 quando il cursore non è posizionato su di una parola chiave, viene proposta la lista di tutte le parole e si potrà scegliere quella della quale si vuole l'help. Si suppone che abbiate già installato il compilatore sul vostro computer, seguendo le istruzioni riportate nei manuali. Per digitare, e compilare, i programmi riportati sulle nostre pagine, è necessario attenersi scrupolosamente alle seguenti operazioni, che si riferiscono alla versione 5.5 del compilatore originale Borland:

- Richiamare il compilatore tramite il comando Turbo.
- Con i tasti Alt E accedere alla finestra di edit, e trascrivere scrupolosamente il listato che interessa.
- Terminata la digitazione è consigliabile salvare subito il programma: premere il tasto F2 per inserirne il nome (completo di eventuale Path) e salvarlo su disco.
- 4) Con i tasti Alt F9 si compila il listato. Dopo un tempo (comunque breve) dipendente dalla lunghezza del listato e dalla velocità del computer usato, il compilatore visualizzerà una finestra riportante alcuni dati sulla compilazione (Success compare in caso di compilazione andata a buon fine). Nel caso fossero segnalati errori, questi verranno evidenziati in rosso (in alto sullo schermo), ed il cursore si posizionerà sul primo di questi, permettendo all'operatore di controllare e correggere l'errore. Con la pressione di F1 verrà automaticamente aperta una finestra, ove sarà possibile informarsi sull'errore occorso.

E' bene salvare il listato dopo aver apportato anche la minima correzione. Ciò evita di digitare nuovamente il programma in caso di "inchiodamento" del computer per mancanza di tensione o a causa di errori terrificanti. Il passo 4 va ripetuto sino a che la compilazione va a buon fine.

5) A questo punto si possono osservare i risultati premendo i tasti Ctrl - F9, che mandano in esecuzione il programma compilato. Nel caso non si verifichi ciò che ci si aspettava, bisognerà controllare non la sintassi, ma la logica del listato.

# **Digitando in Turbo Pascal**

Nella digitazione dei listati in Turbo Pascal bisogna prestare attenzione ad alcuni particolari:

Tutte le istruzioni (tranne i commenti e quelle che precedono istruzioni end) devono terminare con il carattere di punto e virgola (;).

L'operatore di assegnazione non è il semplice segno eguale (=), ma la coppia di caratteri doppio punto e uguale (:=).

Solo il **confronto** viene effettuato con il carattere eguale (=). Sono quindi istruzioni corrette "a := 5" e "if (a=0) then...", ma non "a = 5".

Il compilatore offre un help in linea, disponibile in ogni momento premendo il tasto F1, che consente l'accesso all'help generale. Questo contiene informazioni relative sia all'editor che al pacchetto in generale. Premendo F1 insieme a Ctrl (con il cursore posizionato su di una parola chiave), verrà visualizzato l'help relativo alla parola stessa fornendo, talvolta, esempi di programmazione.

Premendo Ctrl - F1 quando il cursore non è posizionato su di una parola chiave, viene proposta la lista di tutte le parole disponibili e si potrà scegliere quella della quale si vuole l'help.

Il T.Pascal non produce files con suffisso **Exe** direttamente su disco, a meno che non lo si specifichi tramite l'opzione presente nella finestra **Options**, accessibile tramite i tasti **Alt** -**O**.

# Originale è meglio

Pascal, il Turbo C ed il Quick Basic, presentano somiglianze incredibili, tanto che un listato, digitato in uno dei tre linguaggi, può essere adattato con grande facilità alla sintassi richiesta dagli altri due.

Molti nostri lettori forse posseggono copie di favore (l'eufemismo è d'obbligo) dei potenti compilatori ma, ovviamente, non riescono ad usarli correttamente a causa della mancanza del manuale o per l'incapacità di tradurre, dall'inglese, i messaggi eventualmente visualizzati, nel caso si possegga una versione americana del prodotto.

Qualcuno, forse, si sarà procurato un volume con l'intenzione di supplire alla mancanza dei manuali, ma si sarà accorto che i libri posti in vendita sono (troppo) spesso una brutta copia (peraltro incompleta, per ovvie ragioni di copyright) dei manuali inclusi nelle confezioni originali dei linguaggi.

Lo scopo delle note, presenti in queste pagine, relative ad un uso sommario (ma corretto) dei linguaggi eventualmente piratati, non rappresentano affatto un invito alla diffusione della pirateria. Servono, al contrario, per dimostrare che i più noti linguaggi oggi disponibili offrono una sintassi abbastanza simile a quella del linguaggio tradizionalmente più diffuso (il **Basic**) ed un implicito invito alla digitazione dei listati ed alla comprensione delle enormi potenzialità offerte dai pacchetti originali.

La conclusione, pertanto, è solo una: dopo essersi resi conto che imparare un nuovo linguaggio è molto più semplice di quanto si sospettava, il passo successivo è, "ovviamente", quello di procurarsi la confezione originale, magari in italiano, rinunciando ad usare la copia piratata in proprio possesso e decidendo, finalmente, di avere a disposizione un pacchetto completo, fornito di informazioni precise e certamente più ufficiali di quelle offerte, a prezzo relativamente caro, da volumi alternațivi che si limitano a parlare genericamente di un certo linguaggio.

Il limitato prezzo al pubblico, e la possibilità di ottenere facilitazioni con le software house che producono i pacchetti, non faranno certo rimpiangere il denaro speso per l'acquisto della confezione originale.

# Digitando in QBasic

Supponendo che abbiate già installato il compilatore sul computer, seguendo le istruzioni riportate nei manuali, le operazioni da compiere (riferite alla versione 4.5 della Microsoft) sono le seguenti:

1) Attivare il compilatore con QB.

Trascrivere con la massima attenzione il listato che interessa.

 Terminata la digitazione, premere i tasti Alt - F e, subito dopo, il tasto S per salvare su disco il programma indicandone il nome (completo di eventuale Path).

4) Prémere i tasti Shift - F5 per compilare (ed eseguire) il listato appena digitato. Dopo un certo tempo il programma andrà in esecuzione. In caso contrario la compilazione si arresta, viene visualizzata la finestra con la descrizione dell'errore riscontrato ed il cursore si posiziona su di esso, permettendone la correzione.

E' bene salvare sempre il listato dopo ogni correzione o modifica e, magari, anche durante la digitazione. Ciò eviterà di digitare nuovamente il programma in caso di "inchiodamento" del computer per mancanza di tensione o altro. Il passo 4 va ripetuto sino a che la compilazione va a buon fine.

Il compilatore QuickBasic non produce il file eseguibile (suffisso .EXE) direttamente su disco. Per ottenerlo, quindi, bisogna, nell'ordine:

Premere i tasti Alt - R, quindi X (Make eXe file). All'apparire della finestra di compilazione, premere i tasti Alt - A (Produce stand - Alone file), quindi Alt - M (Make exe), ed attendere che il processo di compilazione abbia termine. "Uscendo" dall'ambiente QuickBasic (tramite Alt - F e poi X) si potrà far girare il programma senza che sia presente il compilatore.

5) Se, osservando i risultati prodotti dal programma, si devessero notare elaborazioni diverse da quelle che ci si aspettava, bisognerà controllare non la sintassi, ma la logica del programma.

Il compilatore offre un controllo di sintassi "in linea", ossia sempre attivo, che segnala, tramite finestre su video, errori commessi addirittura in fase di digitazione.

I numeri di linea non sono necessari (a differenza del predecessore GWbasic). Le eventuali istruzioni GoTo, GoSub, che si riferiscono a linee di programma individuabili dal numero di linea, potranno essere usate etichette alfanumeriche, lunghe fino a 40 caratteri e seguite dal carattere doppio punto (:). Tutte le parole chiave digitate saranno automaticamente convertite in

caratteri maiuscoli, mentre le variabili saranno lasciate come digitate dall'operatore, tenendo però presente che il compilatore non differenzia i caratteri minuscoli da quelli maiuscoli: la variabile Pippo viene considerata uguale alla variabile piPPo, oppure pippo.

Le procedure (SUBs) e funzioni (FUNCTIONs) non vanno digitate nel testo del programma. Per inserirle deve essere selezionata l'opzione New Sub (oppure New Function), tramite il menu Edit, selezionabile con i tasti Alt - E. Premendo il tasto F2 si avrà un elenco delle funzioni e procedure comprese nel main program, per selezionarne una tramite i tasti cursore e Enter.

Il compilatore QuickBasic offre un help in linea, disponibile in ogni momento con la pressione del tasto F1. Premendolo si accede all'help generale, che contiene informazioni relative sia all'editor sia al pacchetto in generale.

Premendo F1 insieme a Shift (con il cursore posizionato su di una parola chiave), verrà visualizzato l'help ad essa relativo corredato, a volte, di esempi di programmazione. Se viene premuto Shift - F1 quando il cursore non è posizionato su di una parola chiave, viene proposto l'help generale.



di Davide Currò

# MESSAGGI CIFRATI DA UN'AMIGA

# Un'originale tecnica di crittografia viene sviluppata in Amigabasic

I programma trattato in queste pagine permette di creare messaggi in codice, di stamparli, salvarli su disco e infine di decodificarli, il tutto in modo agevole.

La tecnica usata riproduce un sistema chiamata Codice Siepi che consiste nel nascondere il messaggio da rendere segreto all'interno di una griglia rettangolare. Il sistema scompone il messaggio nelle singole lettere dalle quali è formato e le inserisce nella griglia destinata ad accoglierle, seguendo un preciso schema geometrico.

Nella figura 1 lo schema in questione è rappresentato dalle cinque "X" che supporremo disposte a casaccio dall'utente. La disposizione delle "X", ripetute ciclicamente nella griglia stessa, costituisce il vero e proprio "codice" che possiamo rintracciare, ripetuto tre volte, nella figura 2.

Supponiamo, appunto, che il messaggio da codificare sia **Buongiorno amici**.

Una volta inserite nella griglia le lettere che formano il messaggio, alcuni spazi

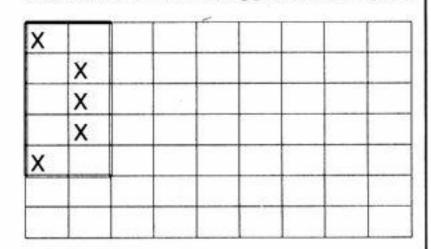

Fig. 1: Esempio di griglia descritto nell'articolo

rimangono vuoti (il codice-schema geometrico, infatti, non utilizza quasi mai tutte le caselle) e vengono riempiti con lettere casuali (vedi figura 3), in modo che, alla fine delle operazioni, la griglia rappresenti un'accozzaglia di lettere senza senso. Così facendo, il messaggio nascosto può essere compreso solo da chi conosce l'ordine in cui vanno letti i caratteri per ricostruire la sequenza del testo originario.



# II programma

Vediamo ora come, il nostro programma, renda automatica la procedura descritta sommariamente. Da sottolineare, anzitutto, che per un suo corretto funzionamento è necessario predisporre, da Preferences, la modalità 60 colonne; in caso contrario possono verificarsi disallineamenti del testo. Appena digitiamo Run ci troviamo di fronte al menu principale che presenta 6 opzioni:

- 1 crea messaggio;
- 2 decifra messaggio;
- 3 stampa messaggio;
- 4 carica messaggio;
- 5 save messaggio;
- 6 fine.

Premendo il numero corrispondente all'opzione desiderata verrà visualizzato un sottomenu che presenta altre operazioni eseguibili. Analizziamo singolarmente ogni opzione. Selezionando la prima (crea messaggio), entreremo nel sottomenu che permette di creare un messaggio in codice. Per fare ciò dobbiamo inserire gli elementi necessari per la codificazione del messaggio stesso, selezionando le singole, opzioni del sottomenu: esaminiamole.

La prima chiede le **dimensioni** della griglia in cui andrà inserito il messaggio al momento della codificazione (vedi oltre, opzione 7).

Le dimensioni massime della griglia sono di 30 caratteri orizzontalmente e di 32 verticalmente. Pertanto valori superiori, nulli o negativi non verranno accettati. Per seguire l'esempio delle figure, realizzerete una griglia di 7 righe (= altezza caselle) e 9 colonne (= larghezza). L'opzione 2 calcola le dimensioni della griglia più appropriate, permettendo di risparmiare tempo nella ricerca empirica di queste, attraverso le opzioni 1 e 6 (descritte in seguito). Spesso, infatti, la griglia risulta troppo piccola per

| В |        | 1    |             | Α   |       |      |      |      |
|---|--------|------|-------------|-----|-------|------|------|------|
|   | U      |      | 0           |     | М     |      |      |      |
|   | 0<br>N | 8    | O<br>R<br>N |     | 1     |      |      |      |
|   | N      |      | N           |     | С     |      |      |      |
| G |        | 0    |             | 1   |       |      |      |      |
| - | +      | +    | -           |     | -     | -    |      | -    |
|   |        | 1000 | vo 22.00    | - 6 | 10000 | 2000 | 1000 | 1000 |

Figura 2: Codificazione del messaggio "Buongiorno amici" contenere interamente il messaggio, oppure esageratamente grande, costringendoci a ritoccare più volte le dimensioni con l'opzione 1. La procedura ricerca automaticamente le dimensioni più adatte, eseguendo calcoli basati sulla lunghezza del messaggio e sul tipo di codice.

# Per chi inizia

Il programma di queste pagine è destinato a chi si è procurato da poco tempo un Amiga. La sua lunghezza, infatti, è sufficientemente breve(!) da invogliare il lettore alla sua digitazione. Questa deve essere effettuata prestando la massima attenzione ai valori numerici presenti al suo interno; con particolare cura devono esser trascritti gli argomenti delle istruzioni.

Anche se non riuscite a ben comprendere il reale significato delle varie istruzioni, non scoraggiatevi: digitate il tutto e registrate su dischetto (comando **Save**) il programma pubblicato.

Il valore del programma è anche didattico. E' infatti possibile rendersi conto delle varie difficoltà che si incontrano nello scrivere un listato, benchè semplice come quello che compare in queste pagine. Figuratevi, quindi, la pazienza che è necessaria per realizzare listati pieni di sprite, schermate in alta risoluzione, musica ed animazioni varie!

A volte può capitare che il programma presenti malfunzionamenti a causa di una non corretta trascrizione del listato.

Nei casi più fortunati viene emessa una segnalazione di Syntax Error oppure di Illegal Quantity Error. In altri casi si rischia di bloccare il computer. C'è infine una terza eventualità: in caso di errore il programma gira e non segnala errori, ma l'elaborazione procede in maniera anomala ed erronea.

Si consiglia ancora, pertanto, di digitare il programma con la massima attenzione e di registrarlo sempre, prima di impartire il comando Run.



Da quanto detto si capisce che non è possibile selezionare l'opzione senza aver prima inserito sia il messaggio sia il codice (utilizzando le opzioni 3, 4 e 5).

Talvolta le dimensioni consigliate possono risultare insufficienti per accogliere l'intero messaggio (ciò è dovuto all'approssimazione dei valori nel calcolo); in tal caso bisognerà ingrandire la griglia con l'opzione 1.

L'opzione 3 serve per inserire, graficamente, il codice: questo è formato da una serie di caselle (non più di 20) disposte a formare, come già detto, uno schema geometrico. Riferendosi ancora alla figura 1, il codice è costituito dall'area in grassetto; tale cornice è stata tracciata (pur non comparendo nella videata) per sottolineare che il programma assume, come codice, l'area del rettangolo posizionato nell'angolo superiore sinistro della griglia, delimitato dalla "X" che si trova più in basso e dalla "X" che si trova più a destra.

Ed è proprio questo, il "rettangolo" considerato dal nostro codice, non l'intera griglia che appare sul video (la quale potrebbe anche variare di dimensioni) e nemmeno le sole X. Nel comporre il codice dovremo quindi sempre posizionare lo schema in alto a sinistra nella griglia che appare sullo schermo.

Con l'opzione 7 lo schema (ovvero il rettangolo "ideale") viene riprodotto più volte nella griglia, partendo dall'angolo in alto a sinistra e procedendo orizzontalmente. Quando non c'è più spazio per

un altro schema, cioè si è arrivati al limite destro della griglia, il programma va "a capo" e continua ad affiancare gli schemi, orizzontalmente, nelle caselle sottostanti.

All'interno delle caselle che costituiscono gli schemi disposti nella griglia (quelle contrassegnate dalle X) vengono poi inserite le lettere che costituiscono il messaggio originario (procedendo sempre da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso).

L'esempio di figura 2, già citata, mostra tre schemi affiancati, in cui, al posto delle X, sono state sostituite le lettere del messaggio "Buongiorno amici".

A questo punto rimangono delle caselle bianche, non riempite dal messaggio; verranno riempite con caratteri casuali. Il tutto apparirà come una griglia di lettere disposte in modo apparentemente insensato, ma che contengono un messaggio ben preciso che può essere compreso solo da chi, conoscendo il codice,

| В | Α | 1 | S | Α | F | C | G | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | U | М | 0 | В | М | S | V | S |
| K | 0 | R | R | X | 1 | В | Q | Н |
| Α | N | Α | N | L | С | С | E | W |
| G | М | 0 | Α | 1 | Z | R | В | N |
| K | Α | Y | K | K | S | Е | Н | L |
| Α | Н | E | 1 | Q | L | E | W | М |

Fig. 3: Il messaggio "Buongiorno amici" non è più riconoscibile

è in grado di individuare i caratteri ripercorrendo lo schema originario.

La figura 3 mostra un possibile stadio "finale" del messaggio di figura 2; gli spazi bianchi della griglia sono stati colmati con lettere casuali ed il rettangolo è totalmente incomprensibile.

L'immissione del messaggio nella griglia avviene, come già detto, solo con l'opzione 7; prima, con l'opzione 3, dobbiamo solo creare lo schema - codice posizionando la freccia del mouse al livelli di compenetrazione del codice. E'

possibile creare particolari schemi in modo che le loro aree possano venir sovrapposte parzialmente, permettendo di complicare ulteriormente l'operazione di codifica o di risparmiare spazio all'interno della griglia. La struttura degli schemi (vedi la figura 4) deve essere tale che questi possano venir sovrapposti di una o più caselle, senza però che le caselle contenenti le X, cioè quelle dove verranno disposte le lettere del messag-



centro della casella che si vuole selezionare e premendo il tasto sinistro. Nella casella comparirà una "X" per segnalare che ora quella casella fa parte dello schema - codice. Le X possono essere posizionate come più vi aggrada, formando le più strane combinazioni: l'importante è di non scrivere più di una sola X per ciascuna casella, cosa che genererebbe la totale distruzione del messaggio al momento della codificazione.

Dopo aver selezionato le caselle desiderate, posizionate la freccia sulla casella "Fine" e cliccate una voltà (sempre con il tasto sinistro): sullo schermo comparirà il numero di caratteri che compongono lo schema; premete quindi un tasto per finire. Un'ultima avvertenza: prima di selezionare l'opzione 3, dovete necessariamente immettere le dimensioni della griglia (con 1): non è necessario che siano le dimensioni definitive (queste potranno venir modificate in seguito), ma devono essere sufficientemente grandi da contenere lo schema del codice.La quarta opzione permette di selezionare i

gio, si sovrappongano le une sulle altre. In questo caso, infatti, il messaggio non sarebbe più conprensibile poichè le prime sarebbero coperte dalle seconde. In pratica, durante la sovrapposizione, le X del secondo schema prendono il posto delle caselle vuote all'interno dell'area del primo schema (nello stesso modo in cui il pezzo di un puzzle si sovrappone a un altro pezzo, andando a colmare lo spazio vuoto all'interno di quest'ultimo).

La figura 4 mostra come sono state sovrapposte le aree degli schemi di figura 2 assegnando il valore 1 al livello di compenetrazione orizzontale. E' evidente il risparmio di spazio che comporta. Dopo aver composto il codice con l'opzione 3, potremo assegnare i valori desiderati ai livelli... Il valore 0 è quello per cui non si ha nessuna sovrapposizione; dando come valore 1 gli schemi verranno sovrapposti di una casella; con 2, di 2 caselle e così via. Se, invece, diamo valori negativi, cioè -1, -2 etc, gli schemi verranno distanziati di 1, 2... caselle. La sovrapposizione può avvenire orizzontalmente (livello orizzontale), sovrappo-

# Copialo per telefono

Anche i listati presenti in queste pagine può esser tirati giù per mezzo del modem; se, ovviamente, ne possedete uno.

La procedura per collegarsi con la nostra banca dati (attiva 24 ore su 24) è riportata su altra parte della rivista.

nendo lateralmente più schemi, verticalmente (livello verticale), sovrapponendo la fila inferiore a quella superiore, o contemporaneamente in entrambi i modi. Attenti, però, a non esagerare per evitare sovrapposizioni che cancellerebbero parte del messaggio.

La quinta opzione permette di inserire il messaggio da codificare.

Questo non deve contenere spazi bianchi poichè verrebbero trattati come caratteri (e creerebbero confusione nel momento della codificazione), nè virgole, che comprometterebbero un corretto salvataggio del messaggio sul dischetto.

Prima di iniziare l'inserimento, viene richiamata automaticamente l'opzione 6 che fornisce la lunghezza massima che può avere il messaggio in relazione al codice e alle dimensioni della griglia. Non è necessario rispettare il valore che viene dato, a patto che poi ci si ricordi di modificare la griglia con l'opzione 2.

L'opzione 6, come già detto, calcola la lunghezza massima del messaggio da codificare. La 7, invece, procede alla compilazione del messaggio.

Il metodo usato è già stato descritto in precedenza; se tuttavia la griglia ha un'altezza maggiore di 8 caselle, questa viene visualizzata sul video in più riprese, per motivi di spazio. Per comprendere meglio come avviene la compilazio-

| В | 1 | Α |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|--|--|
|   | U | 0 | М |   |  |  |
|   | 0 | R | 1 |   |  |  |
|   | N | N | С |   |  |  |
| G | 0 | 1 |   | 1 |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |

Fig. 4: Livelli di compenetrazione.. Si noti il riavvicinamento dei tre gruppi di caratteri che, nella figura 1, risultavano distanziati.

ne, fermate in vari istanti l'andamento del programma durante l'elaborazione, agendo sul tasto destro del mouse.

E' intuibile che, per creare un messaggio, è obbligatorio passare per i punti 1, 3, 5, 7, mentre gli altri sono facoltativi. Inoltre è importante notare che, una volta inseriti i dati, questi rimangono memorizzati: è possibile quindi creare un messaggio, salvarlo su disco e procedere alla creazione di un nuovo messaggio utilizzando solo il punto 5 (inserisci messaggio) senza esser costretti ad inserire nuovamente il codice, i livelli di compenetrazione e tutto il resto (ovviamente così facendo il secondo messaggio verrà compilato usando la stessa procedura del primo); oppure si possono salvare messaggi uguali modificando solo il codice.

Con 8 si ritorna al menu principale.

# Decodifica

Selezioniamo ora la seconda opzione, cioè decifra messaggio. Si presenta un nuovo sottomenu con 6 opzioni: i punti 1, 2, 3 e 6 li conosciamo già; il
punto 4 chiede di inserire il messaggio
da tradurre dalla tastiera (dopo aver immesso le dimensioni della griglia da cui
è composto). Questa opzione è utile per
chi volesse tradurre un messaggio pervenuto su un foglio di carta: dapprima,
purtroppo, si riscrive l'intera griglia; poi si
procede a decodificarla.

Per la decodificazione bisogna selezionare il punto 5, dopo aver fornito al programma gli elementi necessari (messaggio, codice, dimensioni, etc). In realtà, come già detto, non è necessario inserire ogni volta tutti i dati, se questi sono già presenti "in memoria". Per convincervene create un messaggio (attraverso l'opzione crea messaggio) e poi, senza interrompere il programma, entra-

te in questo sottomenu (decifra messaggio) e selezionate il punto 5: verrà decodificato il messaggio presente in memoria, cioè quello che avete appena creato. Da ciò si capisce che, per decifrare un messaggio, potete anche caricarlo da disco e poi decifrarlo direttamente (aggiungendo il codice nel caso in cui il messaggio sia stato salvato senza codice).

Tornate ora al menu principale e selezionate l'opzione 3: con la prima opzione potrete stampare un messaggio in codice (cioè la griglia di lettere incomprensibili) dopo averlo creato in precedenza oppure dopo averlo caricato da disco. Con il punto 2, invece, potrete stampare la traduzione di un messaggio in codice, ma solo dopo aver decifrato il messaggio con le procedure sopraelencate.

La quarta opzione del menu principale permette di caricare un file da disco: viene richiesto il nome del file e il drive sorgente, dopodichè il file viene caricato e il programma ci informa se il file è completo di codice, o meno.

Se il codice non è presente, non è possibile decifrare il messaggio contenuto nel file, a meno che non lo si inserisca a parte da tastiera.

L'opzione 5 del menu principale provvede, diversamente, a salvare un file su disco: anche qui viene richiesto il nome da assegnare al file e il drive destinazione. Inoltre bisogna scegliere il tipo di salvataggio; cioè completo di codice o senza. Un utile suggerimento è quello di salvare tutti i file "segreti" senza codice su un disco, e salvare un file con il codice traduttore (lo stesso degli altri) su un disco diverso (ad esempio nelle directory di sistema di un word processor, magari con un nome inglese per camuffarlo meglio). Ogni volta che vorrete tradurre un messaggio precentemente memorizzato, o crearne uno nuovo, caricherete prima il file-messaggio completo di codice (quello che avete nascosto); in questo modo il codice che siete soliti usare sarà già bell'e pronto in memoria senza che lo dobbiate inserire da tastiera.

Per tradurre un messaggio salvato su disco senza codice (è ovvio che in questo caso il codice deve essere uno solo e lo stesso per tutti i messaggi) non farete altro che caricarlo e poi tradurlo. Durante il caricamento del file da tradurre, infatti, il messaggio proveniente dal dischetto si sovrappone a quello in memoria, ma il codice attualmente in memoria viene conservato tale e quale.

Una volta presente in memoria il filecodice, basterà sovrapporre il nuovo
messaggio su quello già presente (il
quale non è altro che un messaggio inutile che serve soltanto a salvare su disco
il codice segreto), e poi eseguire il punto
7 del sottomenu crea messaggio, dal
momento che tutti gli altri elementi sono
già presenti in memoria da quando avete
caricato il file-codice.

Al limite, potrebbe rendersi necessario adattare le dimensioni della griglia alla lunghezza del nuovo codice.

Potrete crearvi, insomma, un libro nero che potrà leggere solo chi sarà in possesso del file-codice (cioè voi).

Amigabasic e non fa uso di tecniche particolari come librerie e cose simili: pertanto è molto semplice modificare e perfezionare le procedure del programma. Ad esempio, non dovrebbe esser difficile realizzare una procedura che prelevi il contenuto di un file creato con un word-processor e lo trasformi in un messaggio in codice, procedendo poi a salvarlo su disco nel nuovo "formato". Magari provvedendo a spezzarlo in più files qualora il testo sorgente fosse troppo lungo per essere inserito in una sola griglia.

'CODICE SIEPI

' by Davide Curro' 1990

PRINT "Attenzione: settare PREFERENCES a 60 caratteri!" PRINT "(premi un tasto) "

attesatasto:

A\$ = INKEY\$: IF UCASE\$ (A\$) = ""THEN GOTO attesatasto: main:

RANDOMIZE TIMER: DIM cod (21, 2), scrit\$ (32, 30), p% (1530) xc = 20: yc = 18: xp = 5: yp = 4: q\$ = CHR\$ (13) : WIDTH 60

opzioni:

CLS: LINE (43, 13) - (260, 30), , b

LOCATE 3, 6: PRINT "CODICE SIEPI - MENU": PRINT

PRINT " 1 = CREA MESSAGGIO"q\$" 2 = DECIFRA MESSAGGIO" PRINT " 3 = STAMPA MESSAGGIO"q\$" 4 = CARICA MESSAGGIO"

LINE (6, 5) - (420, 120), , b

GOSUB tasto1: LOCATE 15, 2: b = VAL (A\$): IF b = 6 THEN END ON b GOSUB fames, traduce, stampante, drive, drive GOTO opzioni

stampante:

CLS: LOCATE 3, 1

PRINT "1 Stampa messaggio in codice"

PRINT " 5 = SAVE SU DISCO"q\$" 6 = FINE"

```
PRINT "": LOCATE psy, psx: GOTO salta3
PRINT "2 Stampa messaggio tradotto"
                                                                  END IF
PRINT "3 Torna al menu' principale"
                                                                  IF A$ = CHR$ (13) THEN RETURN
GOSUB tasto1: b = VAL (A$)
                                                                 me$ = me$ + UCASE$ (A$) : PRINT UCASE$ (A$) ;
IF b = 3 THEN RETURN
PRINT "Posiziona la stampante": GOSUB tasto
                                                                  salta3: psx = POS (x): psy = CSRLIN: LOCATE 4, 1: PRINT LEN
ON b GOSUB stammes, stamsol: GOTO stampante
                                                                (me$);
                                                                  PRINT "caratteri": LOCATE psy, psx: GOTO scritta
stammes:
IF scrit$ (1, 1) = ""THEN
LOCATE 19, 2: PRINT "Nessun messaggio da stampare"
                                                                  comes:
                                                                  IF me$ = ""OR al = 0 OR cod (0, 1) = 0 THEN RETURN
GOSUB tasto: RETURN
                                                                  FOR i = 1 TO al: FOR i1 = 1 TO lg: scrit$ (i, i1) = ""
END IF
                                                                  NEXT: NEXT: GOSUB griglia: md$ = me$: liv = - 1: lio = - 1: sc
FOR i = 1 TO al: FOR i1 = 1 TO lg
LPRINT scrit$ (i, i1); : NEXT: LPRINT: NEXT: RETURN
                                                               = 0
                                                                  lively: liv = liv + 1: lio = - 1
stamsol:
                                                                  livelo: lio = lio + 1
WIDTH LPRINT 75: LPRINT me$: RETURN
                                                                  FOR i = 1 TO nc
fames:
                                                                  1x = cod(i, 1) + cod(0, 1) * lio
CLS: LOCATE 3, 1
                                                                  IF lio > 0 THEN Ix = Ix - compo * 2 * lio
PRINT " 1 dimensioni della GRIGLIA"
                                                                  ly = cod(i, 2) + cod(0, 2) * liv
PRINT " 2 calcola dimensioni appropriate"
                                                                  IF liv > 0 THEN ly = ly - compv * 2 * liv
PRINT " 3 inserisci CODICE"
                                                                  lysc = ly - sc * 16
PRINT " 4 livelli di compenetrazione"
                                                                  IF LEN (md$) = 0 THEN GOTO coprebianco
PRINT " 5 inserisci MESSAGGIO"
                                                                  IF Ix > Ig * 2 + 1 THEN GOTO torna
PRINT " 6 numero di lettere utilizzabili"
                                                                  IF ly > al * 2 + 1 THEN GOTO torna
PRINT " 7 COMPILA messaggio in codice"
PRINT " 8 torna al menu' principale"
                                                                  IF lysc > 16 OR lysc < 2 THEN GOTO salta
GOSUB tasto1: b = VAL (A$) : IF b = 8 THEN RETURN
                                                                  LOCATE lysc, lx: PRINT LEFT$ (md$, 1)
                                                                  salta: scrit$ (ly / 2, lx / 2) = LEFT$ (md$, 1)
ON b GOSUB hl, cdim, code, livc, cmes, carat, comes
                                                                  md$ = RIGHT$ (md$, LEN (md$) - 1)
GOTO fames
                                                                  torna: NEXT
cdim: ' **** calcola dimensioni migliori ****
                                                                  IF lysc > 16 THEN sc = sc + 1: GOSUB griglia
IF al = 0 OR cod (0, 1) = 0 OR me$ = ""THEN RETURN
                                                                  IF lx > lg * 2 + 1 THEN GOTO lively
ix = 0: iy = 0: i3 = LEN (me\$)
                                                                  IF ly > al * 2 + 1 THEN
caldim2:
ix = ix + 1: IF ix > 30 THEN ix = 30
                                                                  LOCATE 19, 2: PRINT "messaggio non intero" \
                                                                  GOSUB tasto1: GOTO coprebianco
Ig = ix: GOSUB calcolacar
IF car > = i3 AND (car - i3) = < 20 THEN GOTO caldim3
                                                                  END IF: GOTO livelo
                                                                  coprebianco:
iy = iy + 1: al = iy: GOSUB calcolacar
                                                                  sc = 0: GOSUB griglia: FOR i = 1 TO al: FOR i1 = 1 TO lg
IF car > = i3 AND (car - i3) = < 20 THEN GOTO caldim3
                                                                  IF scrit$ (i, i1) = ""THEN scrit$ (i, i1) = CHR$ (RND * 25 + 65)
IF ix = 30 AND iy = 32 THEN
PRINT " Messaggio troppo lungo per l'intera griglia"
                                                                  lysc = i * 2 - sc * 16
                                                                  IF lysc > 16 OR lysc < 2 THEN GOTO salta1
GOSUB tasto: RETURN
                                                                  LOCATE lysc, i1 * 2: PRINT scrit$ (i, i1)
END IF: GOTO caldim2
caldim3:
                                                                  salta1: NEXT
                                                                  IF lysc = 16 THEN sc = sc + 1: GOSUB tasto: GOSUB griglia
al = iy: lg = ix: GOSUB carat: LOCATE 19, 2
                                                                  NEXT: GOSUB tasto: RETURN
PRINT SPACE$ (10) : LOCATE 4, 1
PRINT "Valori consigliati: "q$" altezza = "; al
PRINT " larghezza = "; lg: GOSUB tasto: RETURN
                                                                  traduce:
                                                                  CLS: LOCATE 3, 1
                                                                  PRINT " 1 dimensioni GRIGLIA"
carat: ' *** calcola caratteri utilizzabili ***
                                                                  PRINT " 2 inserisci CODICE traduttore"
CLS: IF al = 0 OR cod (0, 1) = 0 THEN RETURN
                                                                  PRINT " 3 livelli di compenetrazione"
GOSUB calcolacar
                                                                  PRINT " 4 inserici MESSAGGIO da tradurre"
PRINT "Si consiglia di non superare i "; car; "caratteri"
                                                                  PRINT " 5 TRADUCE messaggio in memoria"
GOSUB tasto: RETURN
                                                                  PRINT " 6 torna a menu' principale"
                                                                  GOSUB tasto1: IF VAL (A$) = 6 THEN RETURN
cmes: CLS ' **** Chiede messaggio da codificare *****
PRINT "Continui il messaggio in memoria ? (S) "
                                                                  ON VAL (A$) GOSUB hl, code, livc, insemes, deciframes
GOSUB tasto: IF A$ < > "s"THEN me$ = ""
                                                                  GOTO traduce
GOSUB carat: LOCATE 3, 2: PRINT "Inserire il ";
PRINT "messaggio senza spazi o virgole DEL = corregge"
                                                                  insemes:
                                                                  sc = 0: GOSUB griglia: LOCATE 18, 2: PRINT "Scrivi il ";
WIDTH 60: LOCATE 6, 1: PRINT me$;
                                                                  PRINT "messaggio linea per linea (DEL = corregge) "
scritta:
                                                                  FORi = 1 TO al: FORi1 = 1 TO lg
A$ = "": WHILE A$ = "": A$ = INKEY$ : WEND
                                                                  A$ = "": WHILE A$ = "": A$ = INKEY$: WEND
IF A$ = CHR$ (127) THEN
                                                                  scrit$ (i, i1) = UCASE$ (A$) : lysc = i * 2 - sc * 16
me$ = LEFT$ (me$, LEN (me$) - 1)
                                                                  IF A$ = CHR$ (127) THEN
psx = POS(x) - 1: psy = CSRLIN
                                                                  i1 = i1 - 2: IF i1 < 0 THEN i1 = Ig - 1: i = i - 1: lysc = i * 2 - sc * 16
IF psx < 1 THEN psx = 60: psy = psy - 1
```

LOCATE psy, psx

LOCATE lysc, i1 \* 2 + 2: PRINT "x": GOTO salta4

```
END IF: LOCATE lysc, i1 * 2: PRINT UCASE$ (A$)
                                                                    FOR i = 1 TO al: FOR i1 = 1 TO lg: PRINT#1, scrit$ (i, i1)
  salta4: NEXT
                                                                    NEXT: NEXT: CLOSE #1: ON ERROR GOTO 0
  IF lysc = 16 THEN sc = sc + 1: GOSUB griglia
                                                                    RETURN
                                                                   ' ****** subroutines varie **********
  NEXT: GOSUB tasto: RETURN
  deciframes:
                                                                    griglia:
  IF scrit$ (1, 1) = ""OR al = 0 OR cod (0, 1) = 0 THEN RETURN
                                                                    CLS: alris = al: IF al > 8 THEN al = 8
                                                                   casx = xc * lg: casy = al * yc: LINE (xp, yp) - (casx + xp, casy +
  sc = 0: me$ = "": n = 1: GOSUB griglia: GOSUB compila
  liv = -1: lio = -1
                                                                 yp), , b
  livelv1: liv = liv + 1: lio = - 1
                                                                    FOR ig = 1 TO al: LINE (xp, yc * ig + yp) - (casx + xp, yc * ig + yp)
  livelo1: lio = lio + 1
  FOR i = 1 TO nc
                                                                    NEXT: FOR ig = 1 TO lg:
  Ix = cod(i, 1) + cod(0, 1) * lio
                                                                   LINE (xc * ig + xp, yp) - (xc * ig + xp, casy + yp) : NEXT
  IF lio > 0 THEN lx = lx - compo * 2 * lio
                                                                    al = alris: RETURN
  ly = cod(i, 2) + cod(0, 2) * liv
                                                                    tasto:
  IF liv > 0 THEN ly = ly - compv * 2 * liv
                                                                   LOCATE 19, 2: PRINT "TASTO"; SPACE$ (40)
  lysc = ly - sc * 16
                                                                   tasto1: A$ = "": WHILE A$ = "": A$ = INKEY$: WEND: RETURN
  IF Ix > Ig * 2 + 1 THEN GOTO torna1
  IF ly > al * 2 + 1 THEN GOTO torna1
  IF lysc > 16 OR lysc < 2 THEN GOTO salta2
                                                                   code:
  LOCATE lysc, Ix: PRINT ""
                                                                   n = 0: IF al = 0 THEN
  salta2: me\$ = me\$ + scrit\$ (ly / 2, lx / 2)
                                                                   PRINT "Definisci prima la griglia": GOSUB tasto: RETURN
  torna1: NEXT
                                                                   END IF: GOSUB griglia: LOCATE 18, 2: nc = 0: m = MOUSE (0)
  IF lysc > 16 THEN
  sc = sc + 1: GOSUB tasto: GOSUB griglia: GOSUB compila
                                                                    PRINT "Segna col mouse il codice (max 20 car.) "
  END IF: IF Ix > Ig * 2 + 1 THEN GOTO livelv1
                                                                   LINE (495, 156) - (545, 175), , b
  IF ly > al * 2 + 1 THEN
                                                                   LOCATE 19, 51: PRINT "FINE"
  LOCATE 18, 2: PRINT "messaggio tradotto "
                                                                   controllo:
                                                                   IF MOUSE (0) < > 1 THEN FOR i = 1 TO 1500: NEXT: GOTO
  GOSUB tasto1: GOTO scrive
  END IF: GOTO livelo1
                                                                 controllo
  scrive:
                                                                   cox = INT (MOUSE (1) / 10) + 1: coy = INT (MOUSE (2) / 9) + 1
  CLS: PRINT UCASE$ (me$) : GOSUB tasto: RETURN
                                                                   IF cox > 50 AND cox < 54 AND coy = 19 THEN GOTO daticodice
                                                                   IF (\cos / 2) < > INT (\cos / 2) OR \cos > Ig * 2 + 1 THEN GOTO
  controllo
  CLS: INPUT "Nome del file - messaggio "; nfi$
                                                                   IF (coy / 2) < > INT (coy / 2) OR coy > al * 2 + 1 THEN GOTO
  IF nfi$ = ""THEN RETURN
                                                                 controllo
  PRINT " Drive (0 / 1) ?": GOSUB tasto1
                                                                   LOCATE coy, cox: PRINT "X": nc = nc + 1
  IF A$ = "1"THEN CHDIR "df1: ": ELSE CHDIR "df0: "
                                                                   cod(nc, 1) = cox: cod(nc, 2) = coy
  PRINT "INSERIRE IL DISCO ARCHIVIO "
                                                                   IF cod (nc, 1) > cod (0, 1) THEN cod (0, 1) = cod (nc, 1)
  PRINT " e premere un tasto": GOSUB tasto1
                                                                   IF cod (nc, 2) > cod (0, 2) THEN cod (0, 2) = cod (nc, 2)
  PRINT " ... attendere ... ": IF b = 5 THEN GOTO drive1
                                                                   IF nc = 20 THEN GOTO daticodice
  OPEN"i", #1, nfi$: INPUT#1, form$
                                                                    GOTO controllo
  IF form$ = "s"THEN
                                                                    daticodice:
  PRINT "Messaggio senza codice": GOSUB tasto: GOTO dri2
                                                                   LOCATE 18, 2: PRINT nc; "Caratteri"; SPACE$ (30)
  END IF: IF form$ < > "c"THEN
                                                                    GOSUB tasto: RETURN
  PRINT "Formato sconosciuto": GOSUB tasto1: RETURN
                                                                   livc: CLS'
  END IF: PRINT " Messaggio con codice": GOSUB tasto
                                                                   INPUT "Livello di compenetrazione orizzontale (0) "; compo
  INPUT#1, nc: FOR i = 0 TO nc: FOR i1 = 1 TO 2: INPUT#1, cod
                                                                   INPUT "Livello di compenetrazione verticale (0) "; compv
                                                                   RETURN
(i, i1)
  NEXT: NEXT: INPUT#1, compo: INPUT#1, compv
                                                                   hl: ' *** chiede altezza e larghezza ******
                                                                   CLS: INPUT "Altezza in caselle (max 32) "; al
  dri2: INPUT#1, al: INPUT#1, lg
  FOR i = 1 TO al: FOR i1 = 1 TO lg: INPUT#1, scrit$ (i, i1)
                                                                   INPUT "Larghezza in caselle (max 30) "; Ig
  NEXT: NEXT: CLOSE #1: ON ERROR GOTO 0
                                                                   IF al > 32 OR al < = 0 THEN GOTO hl
  RETURN
                                                                   IF \lg > 30 OR \lg < = 0 THEN GOTO h
  drive1: ' ******
                                                                   RETURN
  IF scrit$ (1, 1) = ""OR cod (0, 1) = 0 OR al = 0 THEN
                                                                   compila:
  PRINT "Nessun messaggio da salvare": END
                                                                   IF al < 8 THEN alris = al: ELSE alris = 8
 END IF: PRINT " Save con codice ( c ) o senza ( s ) ?"
                                                                   FOR ig = 1 TO alris: FOR i1g = 1 TO lg: LOCATE ig * 2, i1g * 2
  GOSUB tasto1: form$ = A$
                                                                   IF ig + 8 * sc < = 32 THEN PRINT scrit$ (ig + 8 * sc, i1g)
  IF form$ < > "c"AND form$ < > "s"THEN form$ = "c"
                                                                   NEXT: NEXT: RETURN
  OPEN"o", #1, nfi$: PRINT#1, form$
                                                                   calcolacar:
  IF form$ = "s"THEN PRINT " SAVE senza codice": GOTO dri3
                                                                   are = al * lg: lacox = cod (0, 1) / 2 - compo
  PRINT "SAVE con codice"
                                                                   |acoy = cod(0, 2)/2 - compv: car = INT(are * nc/(lacox * lacoy))|
  PRINT#1, nc: FOR i = 0 TO nc: FOR i1 = 1 TO 2: PRINT#1, cod
(i, i1)
  NEXT: NEXT: PRINT#1, compo: PRINT#1, compv
```

RETURN

dri3: PRINT#1, al: PRINT#1, lg

# SETMAP

## Setmap

E' questo un altro dei comandi di Amiga-Dos non inclusi nella directory **C** del disco Workbench, ma non per questo di minore importanza.

Per l'esattezza, è memorizzato nella directory **System** del floppy fornito a corredo di Amiga, e può essere richiamato tanto da Workbench che da Shell (o Cli). Il compito cui presiede è quello di consentire l'uso di tastiere nazionali diverse dallo standard americano.

Esigenza, questa, che si fa sentire nettamente anche in Italia, essendo in circolazione molte tastiere contenenti caratteri tipici della nostra lingua (vocali accentate), e con differente disposizione di alcuni simboli.

Le parole chiave di ogni comando sono rappresentate in maiuscolo e vanno (eventualmente) adoperate così come sono.

In minuscolo, sono invece riprodotti i parametri che vanno ridefiniti dall'utente.

i", il comando cercherà il file di nome "i" tassa-

 tivamente nella directory prima descritta, e lo stesso dicasi qualora si ricorresse al più sempli-

ce doppio click da workbench.

In quest'ultimo caso si ricordi che, per selezionare il tipo di tastiera, è necessario clickare una sola volta sull'icona di Setmap, quindi scegliere Info dal menu Workbench ed inserire la stringa Keymap=i nel riquadro Tool Types dopo aver clickato su Add.

Per abilitare il tutto è necessario uscire dalla finestra Info mediante l'opzione Save.

Inutile aggiungere che, se la scelta non dovesse riguardare la mappa dei tasti italiana, ma quella Usa, l'istruzione da inserire nella Info dell'icona diverrebbe Keymap=usa1.

# SETMAP tastiera

Il nome del comando, impartito da solo, provoca soltanto un sintetico **memo** sulla corretta sintassi da seguire. Tuttavia, in funzione della sua particolare localizzazione, qualche nota è d'obbligo.

Adoperando il disco Wor-

kbench senza che ne sia stata alterata in alcun modo la configurazione, **Setmap** risulterà adoperabile da Shell con facilità. Basterà digitarne il nome seguito da quello della specifica mappa dei tasti.

Questo perchè, nella startup-sequence del disco, viene aggiunta la directory **System** al normale percorso di ricerca dei comandi, notoriamente incentrato sulla directory **C** oltre a quella corrente. Tuttavia, dopo aver aperto una finestra Shell, si provi a digitare al suo interno...

### Type s:startup-sequence

...(supponendo sempre che si sia lanciato il sistema con il disco Workbench).

Con questo parametro va precisato il tipo di tastiera da implementare.

Occorre far riferimento al nome convenzionale dato ad una serie di files memorizzati nella subdirectory **Keymaps** della directory **Devs** del disco di sistema.

In tale posizione sono rintracciabili i due files utili per noi... italioti: la mappa "i" imposterà la tastiera italiana, mentre "usa1" la tastiera anglosassone.

Chi volesse adoperare altri particolari tipi di caratteri, legati ad altrettanto estemporanee posizioni sulla tastiera, potrà trovare utili tutte le altre possibili mappature, presenti nella omonima subdirectory del disco Extras. C'è subito da precisare che, quando si impartisce (p. es.) un "Setmap

Se il computer è dotato di tastiera italiana, si noterà, verso la fine del batch file, come il comando Setmap sia espresso nella forma...

### SYS:System/Setmap i

...ovvero con la precisazione del suo percorso completo. A parte l'ovvia considerazione che una simile "verbosità" è sempre consentita, vi è anche un motivo preciso: il comando **Path** (si veda **Amigafacile** n. 75), che inserisce la directory System nel percorso di ricerca, viene eseguito in una fase successiva del file.

Quindi, senza la completa precisazione del percorso, Setmap non verrebbe rintracciato dal sistema. Tutto ciò porta ad una logica avvertenza: se si adopera un disco personalizzato, o si altera la startup - sequence del Workbench, o comunque si provvede a creare un batch file che imposti il tipo di tastiera, si presti molta attenzione al Path.

In alternativa, si può anche spostare il file Setmap dalla directory System alla C, rendendone però più difficoltoso il reperimento da Workbench, non essendo questa directory dotata di icona.

Utile soprattutto, quest'ultima procedura, se si utilizza un disco di lavoro espressamente dedicato all'ambiente Shell.

## Quando adoperare Setmap

In linea di massima, il comando Setmap trova il suo impiego ideale nel file startup-sequence, in modo da impostare subito all'accensione (o al reset) di Amiga il tipo di tastiera desiderato. Da notare che, in mancanza di indicazione contraria, ovvero se non è presente alcun comando Setmap, per default viene assunta come valida la tastiera americana.

Per usi non strettamente personali, e quindi nell'impossibilità di stabilire a priori quale sarà la tastiera adottata dall'utente finale di un nostro disco, è consigliabile, piuttosto che adoperare "seccamente" Setmap, sottoporlo (sempre nell'ambito della startup-sequence) ad un input che ne condizioni la scelta, come per esempio adottato nei floppy Amigazzetta. Per ottenere qualcosa di simile, è sufficiente ricorrere ad una sequenza di istruzioni Dos così strutturata:

Ask "Tastiera italiana? (Y/N)"
If Warn
Setmap i
Else
Setmap Usa1
Endif

| N.75             | Direttive Batch  |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Assign           | lf               |  |  |  |  |  |
| Сору             | Skiplab          |  |  |  |  |  |
| Date             | Quit             |  |  |  |  |  |
| Dir              |                  |  |  |  |  |  |
| Install          |                  |  |  |  |  |  |
| Path             | N.78             |  |  |  |  |  |
| Search           | Cd               |  |  |  |  |  |
| Sort             | Ed               |  |  |  |  |  |
|                  | Break            |  |  |  |  |  |
| N.76             |                  |  |  |  |  |  |
| Caratt. Speciali | N.79             |  |  |  |  |  |
| Delete           | Which            |  |  |  |  |  |
| Format           | Newshell E       |  |  |  |  |  |
| Protect          | Newcli           |  |  |  |  |  |
| Rename           | Ser: Par: E Prt: |  |  |  |  |  |
|                  | Con: E New-      |  |  |  |  |  |
| N.77             | con:             |  |  |  |  |  |
| Execute          | Nil: E Raw:      |  |  |  |  |  |
|                  |                  |  |  |  |  |  |

# Gia' pubblicati

A partire dal n.75 della rivista, si è cominciato ad esaminare in profondità il **Dos di Amiga**, rivolgendosi soprattutto (ma non solo) a chi si avvicina per la prima volta a questo computer.

Chiaro che, con il succedersi degli appuntamenti, l'integrazione tra quanto trattato in precedenza e gli argomenti affrontati in queste pagine si fa sempre più stretta, anche se viene volutamente mantenuta la maggiore autonomia possibile.

Per quei lettori che inizino solo ora a seguire la nostra rivista, è consigliabile (anche se non indispensabile) procurarsi tutti i numeri a partire dal già citato 75: si disporrà così di un completo compendio da affiancare alla consultazione del manuale, spesso fin troppo succinto nelle sue indicazioni.

In questa pagina, qundi, è riportato un elenco analitico di quanto già sviscerato nelle pagine della rubrica **Amigafacile.**.

# **ICONX**

### IconX

Questo comando, forse uno tra i più utili e in grado di facilitare al massimo anche chi predilige l'ambiente Workbench, di fatto è anche uno dei più ignorati, probabilmente a causa della poca chiarezza descrittiva del manuale. La sua azione è molto semplice: consente l'accesso ad un qualunque comando del Dos direttamente da Workbench, anche quando questo necessiti di una finestra Shell o Cli per essere eseguito. Quindi rientrano in questa categoria (per esempio) tutti i

files contenuti nella directory **C**, normalmente irraggiungibili da Workbench perchè privi di icona, e perchè non potrebbero operare senza una finestra Dos attiva. Lo stesso dicasi per eventuali **batch files** che, allo stesso modo, potranno essere attivati con il doppio click tanto caro agli estimatori di **Intuition**.

Per ottenere questo risultato, è necessario però ricorrere a qualche manovra. IconX, infatti, non è un comando che svolge la sua azione con modalità simili a quelle cui si è abituiti, vale a dire impartendolo da Shell. Al contrario, va inserito proprio nel più tipico elemento del Workbench: l'icona. Più facile a farsi che a dirsi, chiariamone il funzionamento ricorrendo ad un esempio pratico, cogliendo l'occasione per adottare qualche "trucchetto" altrimenti icomprensibile alla luce di quanto esposto sul manuale.Per il nostro esperimento, proviamo a creare... qualcosa che in effetti c'è già: una implementazione del comando Avail da Workbench.

Il comando IconX, come certamente noto, fornisce indicazioni dettagliate sulla memoria di Amiga, segnalando quanta ne rimane libera, quanta è già impegnata ed il totale disponibile, il tutto considerando la suddivisione tra ram Chip e ram Fast.

Molto comodo da Shell o Cli, di norma viene sostituito in ambiente Workbench da altri programmi di pubblico dominio, a meno che non ci si accontenti della più generica indicazione fornita sulla barra dei menu.

Per vederlo in azione a suon di mouse, occorre anzitutto preparare un file batch che lo invochi, fornirlo di icona, e specificare che deve essere adoperato lconx.

E allora: si lanci il sistema con il floppy Workbench, se ne apra l'icona disco, e si "biclicki" su Shell. Tutto è pronto per iniziare i lavori.

Cominciamo col procurare un'icona al comando, che, attenzione dovrà obbligatoriamente essere di tipo **Project**.

Senza andare troppo lontano, ne abbiamo già una a portata di mano, quella di Shell, come si può constatare clickandovi sopra una sola volta e scegliendo **Info** dal Menu Workbench.

Per semplificare le cose, collocheremo il tutto in **Ram Disk**, quindi, dopo aver attivato la finestra Shell (= premuto il pulsante sinistro del mouse mentre il puntatore è al suo interno), si digiti

Copy Shell.info Ram:

Giusto per controllare, si apra l'icona Ram Disk: al suo interno dovrà essere visibile una copia dell'icona Shell. Già che ci siamo, cominciamo con l'assegnarle il nome con il quale la useremo, XAvail, ricorrendo all'opzione Rename del menu Workbench.

Ora, prepariamo il file batch che ci serve, che dovrà ovviamente chiamarsi **Xavail** per collegarsi all'icona appena trasferita, e trovarsi anch'esso in Ram Disk.

In pratica, si impartisca nella Shell un comando...

Copy \* To Ram:Xavail

...quindi si copino queste tre righe...

## .Key "" Avail Ask "Premi Return"

...premendo il Return dopo ogni riga, e adoperando Ctrl+\ dopo l'ultima (tecnica descritta su AmigaFacile del numero scorso). Se lo si preferisce, si può utilizzare Ed, o un altro Ascii editor di proprio gusto.

Esamineremo meglio il batch tra breve, per ora limitiamoci a constatare che, se tutto è in regola (si provi anche a listare la Ram per controllare), all'icona Xavail ora corrisponde realmente un file (di testo).

A questo punto, manca solo un'ultima modifica: si prema di nuovo (una sola volta) sull'icona di Xavail, quindi si selezioni Info.

Nella finestra apparsa, si potrà constatare la presenza del messaggio Sys:system/cli nel riquadro Default Tool. Questo, lo si sarà intuito, perchè l'cona era prima riferita al file Shell. Si clicki all'interno del riquadro Default Tool, si elimini quanto in esso contenuto (con Amiga Destro + X oppure adoperando il Backspace), e si digiti, al suo posto, C:ICONX. Per il momento, si esca dalla Info clickando su Save.

Ora si attivi nel modo consueto l'icona Xavail (doppio click): apparirà una nuova finestra di nome IconX, con al suo interno le informazioni di Avail, mentre un cursore attenderà la pressione del Return (mentre la finestra è attiva!) per chiudere la finestra dopo una breve attesa.

E' "quasi" quello che volevamo: il comando Avail è disponibile anche da Workbench, e si può copiare l'icona direttamente col mouse in un luogo più permanente, come un floppy, trasportandola direttamente col mouse.

Abbiamo aggiunto, però, un "quasi". E questo perchè si può ancora migliorare il tutto dandogli una dignità anche estetica, ed evitando il ritardo nella chiusura della finestra. Si riapra la Info dell'icona Xavail, e si clicki sull'opzione Add del riquadro Tool Types. Qui, possiamo ora inserire due parametri riguar-

danti la forma ed il nome della finestra, ed il ritardo nella sua chiusura. Tradotto in pratica, questo significa scrivervi (in maiuscolo!)...

#### WINDOW=CON:0/0/400/60/MEMORIA

...poi, dopo aver di nuovo clickato su Add...

DELAY=1

Si esca dalla info ancora con Save, e finalmente si riprovi a lanciare Xavail: tutta un'altra cosa, vero?

Le dimensioni della finestra, qui ottimali per uno schermo 80 colonne, possono naturalmente essere variate in funzione dell'output del comando da eseguire o di una differente risoluzione video.

Come misura supplementare, per velocizzare il tutto, si può anche rendere residenti i comandi del batch Xavail; si provi per esempio ad impartire nella linea di comando Shell:

Resident c:avail

...seguito da un:

#### Resident c:ask

...quindi si riattivi Xavail: l'esecuzione ne avrà decisamente guadagnato in velocità.

Torniamo al batch file. Questo, in linea teorica, potrebbe anche essere costituito dal solo comando Avail.

Aggiungendo Ask, però, si ottiene la facoltà di chiudere facilmente la finestra Dos aperta da IconX, mediante una pressione del Return.

IconX, però, non prevede la possibilità di un Input, ed ecco spiegato il motivo dell'istruzione .Key "" in testa al file comandi: così facendo, si potrà immettere qualcosa da tastiera (si veda anche Direttive Batch su AmigaFacile n. 77).

Quanto visto, può essere applicato con minime modifiche a qualunque altro comando.

Rieditando (stavolta con Ed) il file di testo Xavail, si può per esempio sostituire Info ad Avail, quindi modificare le dimensioni della finestra nella specifica Window dell'icona in modo che diventino 0/0/550/130.

E non è che l'inizio...

## LIST

Al comando List può essere associato un gran numero di parametri, alcuni costituiti esclusivamente da una parola chiave, altri da una parola chiave seguita da dati aggiuntivi a cura dell'utente. I parametri possono essere adoperati singolarmente, ma anche associati in qualunque forma per ottenere output il più "mirati" possibile. List

Uno dei più classici tra i comandi del **Dos**, tuttavia spesso poco sfruttato in tutte le sue potanzialità.

Assieme al "cugino" Dir, svolge il compito di mostrare il contenuto di un disco, di una directory, o anche semplicemente alcune o tutte le caratteristiche di un singolo file, ivi compresi

eventuali commenti ad esso collegati. Nonostante l'apparente semplicità di uso, le caratteristiche di List legate all'AmigaDos possono riservare più di una sorpresa.

Non è affatto superfluo, quindi, descriverne tutte le possibili sfaccettature, spesso trascurate anche da chi non è più alle prime armi.

#### **PAT** pattern

Praticamente inutile. La parola chiave **Pat** può essere sostituita dalla sola lettera **P**, mentre **pattern** indica la selezione di ricorrenze che si desidera, basata sull'uso dei caratteri speciali di Amigados (si veda Amigafacile n. 76). Concretamente, gli stessi risultati si possono ottenere anche SENZA adoperare il parametro: con...

#### List Pat Di#?

...per esempio, verranno listati tutti i files della directory corrente che iniziano con i caratteri **Di** (diskx, dircl, disk.info, eccetera), ma un semplice **List Di#?** produrrà lo stesso identico output. Da dimenticarne l'esistenza.

# LIST nome parametri

#### List

Impartito da solo, provoca il Listing (guarda caso) della directory corrente. Poco da dire su di una operazione così elementare, se non ricordare che è possibile dirottare su carta (sempre, anche quando sono presenti altri parametri) l'output aggiungendo, dopo List, la redirezione...

#### List >prt:

Come ovvio, sostituendo a **prt:** il **nome** di un file, sarà questo a contenere l'output in Ascii del comando.

Attenzione, in quest'ultimo caso, ad evitare indesiderate **riscritture** (cancellazioni).

Come tutti i comandi di AmigaDos, è possibile far seguire a List il punto interIl nome di un floppy o della corrispondente unità periferica (Disco:, df0:, df1:, eccetera), o il nome di una directory eventualmente completa di percorso, o anche il nome di un singolo file. Senza la presenza di altri parametri, verranno fornite tutte le indicazioni possibili, vale a dire i nomi di files e directory, la dimensione in byte (solo per i file), lo stato dei bit di protezione (si veda Protect su AmigaFacile del n. 76), data ed ora di creazione o dell'ultimo aggiornamento, ed infine i commenti, se presenti.

Il nome può anche comprendere uno qualunque dei caratteri speciali, o **wildcards**, in grado di selezionare solo alcune ricorrenze. L'esempio più tipico è costituito da **List #?.info**, che elencherà solo i files-icona presenti nel percorso attuale.

KEYS

Oltre ai soliti dati, aggiungendo questo parametro viene visualizzato, di ogni file o directory, la posizione del suo **header block** sul dischetto.

Informazione, questa, utile soprattutto ai più esperti per eventuali manipolazioni a suon di Disk Editor. Da considerare come una semplice curiosità.

rogativo (?), che mostrerà il cosiddetto **template**, ovvero un riassunto di tutti i parametri adoperabili, mentre il sistema resterà in attesa di un input da tastiera, che diventerà il parametro da assegnare.

Nel caso di List, il template è decisamente esuberante, occupando quasi due righe di una finestra Shell su 80 colonne.

#### Nohead

Finalizzato più che altro a particolari output su carta, si limita ad eliminare le informazioni iniziali e finali che il comandi List fornisce di default.

Queste indicazioni sono costituite da una riga iniziale tipo:

#### Directory df1: on saturday

...ed una finale che riporta il numero totale di files e directory, nonchè i blocchi usati.

#### TO file o device

E' il parametro interno dedicato alla **redirezione** dell'output. In pratica si ottiene lo stesso effetto che utilizzando (per esempio) un già citato...

#### List >prt: Df1:

...che produrrà una stampa su carta del contenuto del floppy inserito nel secondo drive. La forma equivalente è:

#### List Df1: TO prt:.

Come ovvio, piuttosto che il device stampante si può utilizzare il nome di un file.

Nonostante la simiglianza, si presti attenzione ad una differenza sostanziale nell'uso delle due forme di redirezione. Il parametro **To**, se-

#### NODATES

Svolge esattamente il compito opposto di **Dates**, ovvero esclude dal listing data ed ora, rendendo più compatta la visualizzazione.

guito dal nome del file o del device, va utilizzato in coda alla sintassi di List, mentre la redirezione tramite il simbolo ">" va precisata PRIMA di qualunque altra specifica, subito a ridosso del comando List.

Quindi, per esempio, una forma...

#### List Df1: >file

...è scorretta (andrebbe impartito List >file Df1:), mentre con:

#### List Df1: To File

...tutto funzionerà per il meglio.



#### QUICK

Come la traduzione di questa keyword lascia intuire, si tratta di un parametro che semplifica al massimo l'output, segnalando solo i nomi presenti nel device o directory cui il comando List è rivolto, senza neanche discriminare tra files e directory.

Per cui impartendo per esempio:

List sys: Quick

...con il disco Workbench adoperato per il boot, si avrà un output che accomuna senza distinzione Shell, S, Libs, Disk.info, eccetera.

Molto simile come risultato a quello che si potrebbe ottenere con il comando Dir, ma con il vantaggio che, associando a Quick uno degli altri possibili parametri di List, si può personalizzare notevolmente l'output associando ai nomi (p. es.) solo la data (Dates), o certe date (Since e Upto).

#### DATES

Con questa **keyword** (parola chiave), si induce **List** a visualizzare la data di creazione (o di aggiornamento) di files e directory. Di per sè non è molto utile, in quanto il comando provvede di default ad esibire questa informazione. In altre parole...

#### List Df1:

...e...

#### List Df1: Dates

...eseguiranno esattamente lo stesso compito. In certe occasioni, tuttavia, può anche esserne giustificata l'utilizzazione, soprattutto in associazione ad altri parametri. Se, per esempio, si adopera **Quick** (si veda descrizione), che lista i soli nomi senza altre specifiche, con...

#### **List Quick Dates**

...si potrà leggere la data (e l'ora)

#### SUB stringa

Anche questo parametro riassume in sè le funzioni di una sequenza wildcard, nel senso che svolge lo stesso compito di alcuni caratteri speciali consentiti dal dos per definire precise ricorrenze. In particolare, aggiungendo Sub seguito da una stringa di caratteri, verranno listati tutti quei nomi che contengono al loro interno (in qualunque posizione) la suddetta stringa. Impartendo, per esempio...

#### List C: Sub le

...l'output mostrerà (se il sistema è stato bootato con il floppy Workbench) il listing dei file Delete e Filenote (in entrambi è presente la sequenza le al loro interno). Lo stesso risultato, comunque, si potrebbe raggiungere con...

#### List C:#?le#?

Si badi al fatto che questo parametro, nella versione 1.2 del sistema, era implementato dalla sola lettera S, mentre dalla 1.3 è necessario adoperare Sub per esteso.

#### Files Dirs

Molto comodi per una rapida ed efficiente selezione degli elementi da listare, questi due parametri limitano intuitivamente gli elementi visualizzati ai soli nomi di files (Files) oppure ai soli nomi di directory (Dirs).

Associabili a tutti gli altri parametri, sono addirittura adoperabili contemporaneamente. L'effetto finale, in questo caso, è quello di un normale List, ma in compenso... si sarà fatto un po' di esercizio fisico sulla tastiera (per masochiscti congeniti).

#### LFORMAT=stringa

Tra tutti, è il più particolare dei parametri, in quanto consente al comando List di creare un file **script** (o **batch** che dir si voglia) adatto alle più svariate esigenze, evitando di dover digitare lunghe sequenze di comandi. In pratica, è necessario dirottare l'output di List verso un file, e quindi specificare nella stringa da porre dopo Lformat la funzione che intendiamo far svolgere ai comandi del nostro batch file.

Per esempio, supponiamo di voler creare un batch file che copi in Ram Disk tutti i programmi contenuti nella directory **Utilities** del disco WB (una copia del Workbench), purchè questi siano di data antecedente all'1 gennaio 1990.

A questo file batch, assegneremo il nome **Test**. Per crearlo, basterà impartire una (lunga...) istruzione...

List WB:utilities Upto 01-Jan-90 To Ram:Test Lformat="Copy %S%S to Ram:"

Dopo l'esecuzione, si provi a digitare...

#### Type Ram:test

Copy tutti correttamente rivolti alla Ram:. Questo file, è in pratica già pronto per essere mandato in esecuzione con Execute Ram:test. Si noti, nella lunga istruzione List, la presenza del simbolo %S%S, che verrà sostituito nel file batch dal nome del file listato, completo del suo percorso. Adoperando una sola ricorrenza %S, si sarebbe invece ottenuto il solo nome del file, senza l'indicazione del percorso.

#### SINCE data UPTO data

Consentono di selezionare i nomi di files o directory in rapporto alla data. In particolare, adoperando Since verranno visualizzati tutti i files a partire dalla "data" specificata (compresa) in avanti, mentre con Upto la selezione includerà solo quei files o directory con data antecedente (o uguale) a quella inclusa nel parametro. Importante da sottolineare che la data va espressa nel formato Giorno - Mese -

Anno, con Giorno composto da due cifre, Mese dalle prime tre lettere del corrispondente vocabolo inglese (Jan, Feb, Mar, eccetera), ed Anno espresso anch'esso con due cifre. Obbligatori i trattini che separano le varie componenti della data. In alternativa, il parametro data può anche essere espresso con Today (oggi), Yesterday (ieri) o Tomorrow (domani), o ancora specificando il giorno della settimana, naturalmente in inglese: Sunday per Domenica, Monday per Lunedì, e così via.



#### Un consiglio

Data la sovrabbondanza di parametri legati al comando List, può rivelarsi utile scegliere alcune tra le forme che si pensa di utilizzare maggiormente, ed assegnarle ad un "alias", in modo da non dover digitare lunghe e noiose sequenze da tastiera. Per esempio, il List accompagnato da Nodates è spesso utile per mantenere aperta una finestra dos di dimensioni ridotte, senza che l'output di List risulti disordinato e quasi illeggibile. In più, si potrebbero volere

due comandi differenziati per leggere solo i nomi delle directory o solo i nomi dei files. In questo caso, tornerebbe utile impartire due istruzioni siffatte...

#### Alias Files List Files Nodates Alias Dirs List Dirs Nodates

...ottenendo due comandi (Files e Dirs) direttamente impartibili da Shell, che provocheranno uno il list dei soli nomi dei files ed uno dei soli nomi di directoy, in entrambi i casi senza data.

Attenzione, però. I due "nuovi" comandi, seppur validi, potranno operare solo nella directory corrente, ovvero senza la possibilità di aggiungervi alcun parametro, come ad esempio l'indicazione di un device o di una directory. Quindi, in definitiva, si potrà usare Dirs (o Files) senza alcuna aggiunta, mentre **Dirs** df1: provocherà un errore di valutazione nel sistema, senza alcun risultato pratico (lo si provi, è sempre meglio toccare con mano).

di Lorenzo Emilitri

## AMIGA IN MUSICA

Continuiamo il viaggio che ci porterà al cuore della musica di Amiga, affrontando altri due programmi che ogni musicista elettronico deve conoscere

ktalyzer è un programma piuttosto conosciuto tra gli appassionati, ed ha avuto subito una buona diffusione grazie alla capacità di suonare sino a 8 note contemporaneamente. Ma l'etichetta di Super Sound Tracker che gli è stata appiccicata sin dalla sua comparsa sul mercato non rende giustizia alla potenzialità intrinseca di questo programma: potremmo dire che Oktalyzer rappresenta, da una parte, la logica evoluzione delle idee che stanno alla base del Sound Tracker, e, dall'altra, un ambiente di lavoro altamente professionale in grado di rivaleggiare con le potenzialità di analoghi programmi disponibili solo su computer più potenti (e, inevitabilmente, più costosi). Sin dal primo carica-

mento potremo ammirare, nella parte alta dello schermo, i numerosi comandi disponibili, mentre al centro, grazie all'uso di un font piuttosto piccolo ma leggibile, si scorgebuona parte del **pattern** corrente. Alla prima occhiata si nota che i comandi e gli indicatori sono raggruppati in quattro sezioni distinte: "Actual Song", "Editor", "Actual Sample" e "Memory".

**Actual Song** 

In questa sezione si trovano sei comandi: oltre ai consueti **New** (cancella la canzone, ma non i samples), **Load** e **Save** (da notare che Oktalyzer salva sempre e solo **moduli**), vi sono ben due modi di uscita (**Exit**, uscita normale, e

CLI, ovvero ritorno al WorkBench mantenendo attiva un'icona che permette di rientrare in Oktalyzer); dulcis in fundo la possibilità (tramite Pref) di personalizzare l'ambiente di lavoro. Oltre alle scelte più consuete (significato dei tasti del tastierino, colori e autorepeat), possiamo scegliere la configurazione di ciascun canale audio, la lunghezza dei pattern, il modo in cui devono essere caricati i samples e il modo in cui devono essere salvati. Notevole la possibilità di modificare tutti i parametri numerici semplicemente premendo i due tasti del mouse, rispettivamente per incrementare o decrementare valori selezionati. Alla destra delle opzioni si trovano i tre parametri Pos, Patt e Len già note a chi usa SoundTracker. Il loro uso è comunque facilitato da altre due opzioni, Ins e Del, che permettono di inserire (o cancellare) un certo pattern in un punto specifico della canzone, senza per questo modificare i valori di Patt successivi. Altri due indicatori ricordano la lunghezza della song in pattern (Sien) e la velocità con cui il pattern viene eseguito (Speed).



#### Editor

Nella sezione Editor si trovano comandi per l'esecuzione del brano (Play Song e Play Pattern), comandi di editing di singole note e comandi per l'editing di interi blocchi. Tra i primi troviamo Edit (è uno switch che permette, o meno, l'inserimento delle note; utile per non alterare inavvertitamente il nostro lavoro), Poly

#### Oktalyzer, istruzioni per l'uso

Ad ogni voce di Oktalyzer corrisponde una sequenza del genere...

C-1 1000

I primi due caratteri, a partire da sinistra, indicano la nota utilizzata, mentre il terzo è l'ottava della nota stessa. Quindi, ad esempio, C-1 vuol dire Do1, e F#2 vuol dire Fa Diesis della terza ottava. Il quarto carattere è il numero di strumento utilizzato; può essere un numero da 1 a 9 o una lettera maiuscola dalla A alla Z. Il quinto carattere è il comando opzionale

che può essere inserito; lo 0 indica che non vogliamo utilizzarne alcuno. Per l'elenco dei comandi riconosciuti, vedi l'articolo. La sesta e la settima cifra rappresentano i parametri del comando; tranne che nell'arpeggio, dove l'una è indipendente dall'altra, formano un numero a 8 bit scritto in esadecimale.

Quindi, il comando **V40** vuole dire "imposta il volume a \$40 (=64)", il comando **S05** vuol dire "lascia 5/50 di secondo tra una riga e l'altra del pattern che stai suonando" e così via.

#### I comandi di Oktalizer

(permette di inserire le note utilizzando più voci), Quant (permette di definire la lunghezza fissa delle note; ad esempio, settandolo al valore 4, dopo aver inserito una nota il cursore si troverà quattro spazi sotto di essa, risparmiando l'uso del mouse e/o dei cursori), Plen (permette di definire la lunghezza del pattern corrente) e Midiedit (che permette l'inserimento delle note tramite uno strumento Midi opportunamente collegato).

Prima di descrivere i comandi per l'editing di blocchi di note, è necessario specificare come si definisce un blocco.

Per fare ciò è necessario portare il cursore ad uno degli angoli del blocco (che è ovviamente rettangolare), premere uno dei tasti Shift e spostarsi tramite i tasti cursore all'angolo opposto, sempre tenendo Shift premuto. Per eliminare il blocco è necessario di nuovo usare Shift e cursori, ma in maniera diametralmente opposta. I comandi relativi sono: Copy (copia il blocco selezionato in un buffer Ram) attivabile anche con il tasto F4; Cut (cancella tutto il blocco); Replc (copia dal buffer Ram al pattern nel punto indicato dal cursore) anche con il tasto F5, Mixit (aggiungi al pattern, nel punto indicato dal cursore, le note presenti in memoria), Noteup e Notedown (innalza o abbassa di un semitono tutto il blocco), Oktaup e Okdown (idem, ma per le ottave), Chinst (sostituisce uno strumento con un altro) e Chaeff (sostituisce un effetto con un altro).

#### **Actual Sample**

Ancora più a destra troviamo la sezione Actual Sample: sono disponibili ben 36 samples (da 0 a 9 e da A a Z) contemporaneamente in memoria, anche più lunghi di 32k, in tre modi diversi.

Si usa il valore 4 se il sample deve essere suonato da solo su un canale e 8 oppure B se il sample deve essere suonato assieme ad un altro su un canale. Infatti, le 8 voci sono ottenute suonando due samples contemporaneamente sullo stesso canale, grazie all'intervento fuori programma del 68000. La differenza tra il modo "8" e il modo "B" è che il primo non implementa i parametri Rstr, Rlen e Vol che ormai conosciamo benissimo (in caso contrario, è meglio rileggere l'articolo "SoundTracker"). Sempre nella sezione Actual Sample, oltre ad opzioni quali Load, Save, Clear, Clear All, Swap (scambia di posto in memoria due suoni), Copy, Mix e CIrcb (CLeaR Copy Buffer), troviamo un piccolo ma efficiente campionatore, con tanto di filtri, dump della forma d'onda, controllo del pitch e del volume, per non parlare di altre opzioni più "classiche" quali Cut e Copy. E' inoltre possibile ascoltare lo strumento selezionato in maniera polifonica.

#### Memory

Le ultime opzioni da esaminare appartengono alla sezione Memory (lunghezza della canzone corrente e riserva rima-

sta di memoria Chip e di Fast) e il controllore dei canali: l'asterisco (\*) indica che il canale è attivo, mentre un simbolo grafico appare e scompare in fase di esecuzione ogniqualvolta viene suonata una nota. Passiamo ora al Pattern: questo viene selezionato premendo il tasto Alt più il cursore destro / sinistro. L'inserimento delle note avviene alla stessa maniera che nel SoundTracker (anche se molto più comodamente, grazie all'apprezzato intervento del "topo"). Le uniche differenze di rilievo sono nei comandi: essi non sono più un numero ma una lettera, ed hanno i seguenti significati...

A: Arpeggio;

D: Slide verso il basso del numero di semitoni indicato;

H: Portamento su;

L: Portamento giù;

S: Velocità (espressa in cinquantesimi di secondo);

U: Slide verso l'alto del numero di semitoni indicato;

V: Volume.

(Per maggiori informazioni su come inserire i comandi, riferirsi al riquadro specifico).

Il programma non presenta solo aspetti positivi: prima di tutto, è sin troppo facile scrivere canzoni bellissime ma di lunghezza a dir poco mostruosa (il tetto dei 200 k viene sfondato con estre-

#### Note di "Tu Scendi dalle Stelle"

Per ogni riga il primo valore si riferise al numero di spazi verticali da lasciare tra una nota e l'altra. Subito dopo sono indicate le quattro note (accordo) da inserire in fila orizzontalmente, magari aiutandosi settando opportunamente Poly.

1 D-2 B-2 G-2 G-1

3 D-2 B-2 G-2 G-1

1 E-2 C-2 A-2 F#2

3 D-2 B-2 G-2 G-1

1 C-2 A-2 F#2 D-1

1 C-2 A-2 F#2 D-1

7 B-1 G-2 D-2 G-1

Tabella 1 Note da usare con Octalyzer ma facilità e naturalezza); inoltre, la mancanza di una struttura software come la PresetList obbliga il programma a salvare sempre e solo moduli, e ciò significa che per scrivere una canzone completa è spesso necessario utilizzare più di un disco per tutti i passaggi intermedi. Per non parlare del fatto che, pur essendo teoricamente compatibile con i moduli del SoundTracker, nel 90% dei casi appare un requester del genere "Not Possible!" e il modulo viene rifiutato. Per finire, il replayer a 8 voci è praticamente introvabile e "mangia" una quantità oscena di tempo macchina, mentre quello a 4 voci esiste solo in versione DevPac.

#### **Future composer**

tativo di superare il principale limite di Oktalizer (e di Soudtracker): l'elefantiaca occupazione di memoria, causata dall'uso dei samples. Ciò è ottenuto tramite l'uso di suoni "sintetici", ovvero di forme d'onda fisse che vengono modificate dinamicamente nel corso del tempo. Questo porta alla creazione di suoni molto particolari e di effetti di sicuro ef-

fetto (scusate il bisticcio), per non parlare della possibilità di ottenere un decay decente senza dover per questo allocare qualche decina di kilobyte. Future Composer è stato scritto da SuperSero dei Superions basandosi sul replayer della nota software house Thalion, che ha origine nel replayer scritto da David Whittaker per la musica del gioco Astaroth. E' sicuramente il programma più "difficile" tra quelli presentati, ma, se scrivete musiche per intros o demos, il gioco vale la candela... una musica relativamente lunga che utilizzi anche samples occupa non più di 30k, e non è così difficile scrivere una bella musica rimanendo entro i 10k di modulo. Future-Composer si presenta con tre schermi separati: lo schermo principale (che ricorda un po' il Rockmonitor e i vari Soundmonitor del C-64), il pattern editor e il sound editor.

Esamineremo per primo il sound editor: ogni suono è composto da una sequenza di modulazione del volume che a sua volta si rifà ad una sequenza di modulazione della frequenza che utilizza Samples (ve ne possono essere 10 in memoria, lunghi fino a 32k) o forme d'onda predefinite; sono disponibili 15 onde sinusoidali, 23 onde quadre e 2

#### F. - Composer: le note

Per ogni riga, prima è contenuto il numero di spazi verticali da lasciare tra una nota e l'altra, e poi le quattro note (accordo) da inserire in fila orizzontalmente. Le note qui riportate vanno inserite due volte.

2 G-2 E-2 C-2 C-1 0 A-2 F-2 C-2 C-1 1 G-2 E-2 C-2 C-1 5 E-2 C-2 G-1 C-1

Le note di "Bianco Natal"

onde a dente di sega. Non ci addentreremo nei meandri della programmazione
degli strumenti, in quanto richiederebbe
molto (troppo) tempo; a nostra parziale
discolpa possiamo dire che Future Composer è (o almeno dovrebbe essere)
sempre accompagnato da un file di documentazione molto chiaro ed altrettanto lungo. Esaminiamo ora il Pattern Editor: in Future Composer, per risparmiare
memoria, i pattern sono lunghi 32 posizioni e larghi solo una voce. Se questo
vi sembra al momento una cosa stupida,
il mistero si svelerà quando affronteremo
lo schermo principale.

L'editing avviene a grandi linee come nei programmi precedenti, solo è molto più difficile andare "ad orecchio" in assenza di uno schema molto preciso.

Per selezionare i pattern, così come gli strumenti, usate i tasti 7/8, 4/5, 1/2 e 0/. del tastierino numerico. Inoltre, bisogna ammettere che l'editing è piuttosto scomodo: l'inserimento delle note avviene solo su una ottava (quella col **Do** corrispondente al tasto **Q**), e per selezionare le varie ottave è necessario premere i tasti funzione **F1..F4**.

La nota è indicata alla solita maniera, mentre è seguita solo da due cifre (e non quattro come nel ST o in Oktalyzer) che contengono il numero dello strumento usato, da \$00 a \$3F, più informazioni sul portamento (vedi il file di documentazione).

Lo schermo principale è diviso in quattro colonne grandi, più una piccola; ognuna delle quattro è a sua volta divisa in sei cifre che rappresentano (nell'ordi-

#### Oktalyzer e "Tu scendi dalle stelle"

Per prima cosa, caricato il programma, dobbiamo cofigurarlo secondo le nostre esigenze, cioè a 4 canali. Per fare ciò, scegliamo Pref e premiamo, con il pulsante destro del mouse, sugli asterischi posti vicino al messaggio Channel Config fino a che ne rimangono solo quattro, degli otto presenti all'inizio. Per uscire dal menu premiamo Use.

Successivamente carichiamo un campione di pianoforte, che supponiamo si chiami semplicemente Piano (e che, ovviamente, deve esser presente su disco), segliendo l'opzione Load dai comandi dedicati alla gestione degli strumenti (colonna di Actual Sample); apparirà un normalissimo requester per file, e di lì dovremo scegliere il campione da caricare (non caricate files di testo o altro, perchè il sistema tenterà di "suonarli" e non

hanno un suono molto gradevole...). Selezionato il sample prescelto (clickando su **OK**), il sistema lo caricherà come **sample 1**, nome che verrà riportato nella colonna di Actual Sample, dopo il caricamento.

Prima di inserire le note, scegliamo la velocità, modificando, con i due pulsanti del mouse, il valore di Speed sul valore A; successivamente abilitiamo l'editing da tastiera (Edit, della colonna Editor, su On). Tramite l'uso del mouse, dei cursori e dei tasti (ad ognuno dei quali è associata una nota) inseriamo le note presentate nella tabella 1. Per quanto riguarda i tasti, essi sono disposti come su un pianoforte. Ricordiamo che il tasto Q è il Do2 mentre Z è il Do1.

Per ascoltare la nostra creazione, è sufficiente utilizzare Play Song oppure Play Pattern.

#### **Future-Composer e Bianco Natale**

Per prima cosa è consigliabile caricare un sample, piuttosto che la creazione di uno strumento sintetico, perchè è una procedura più facile e veloce. Per fare ciò, clickiamo sull'icona Type fino a che non appaia la scritta Sample vicino all'indicazione Filetype. Quindi carichiamo il sample vero e proprio, utilizzando il requester presente in basso a destra. Per ogni livello di directory è necessario premere la scritta Dir perchè i titoli siano caricati. Trovato il giusto sample, scegliamolo premendo Load.

Il fatto che il sample sia stato caricato non significa che sia riconosciuto
dal programma; per fare ciò scegliamo
Edit Sounds ed inseriamo la sequenza "01 00 00 00 00 40 E1" nella prima
sequenza di modulazione del volume;
premendo 7 sul tastierino numerico ed
inseriamo un'altra sequenza ("01 00
00 00 00 18 E1") nella seconda se-

quenza di modulazione del volume. In seguito, si sceglie la sequenza di modulazione della frequenza (il riquadro posto sotto quello della modulazione di volume) ed inseriamo la sequenza "E2 00 00 E1".

Quindi scegliamo Back to Main Screen, e Edit Patterns.

Nel pattern editor, inseriamo le note contenute nella tabella 2; per selezionare l'ottava 1 / 2 premiamo, rispettivamente, F1 ed F2, mentre per muoverci tra i pattern sono sufficienti i tasti cursore. Inserita la tabella 2, con Return to Main Screen inseriamo il valore 00 vicino a Last Step.

Successivamente inseriamo la stringa "00 00 00, 01 00 01, 02 00 01, 03 00 01, 0C" nel sequencer posto al centro dello schermo.

A questo punto, con **Play**, le magiche note di Bianco Natal si diffonderanno per l'aere!

Future - Composer in musica

ne, partendo da sinistra, in gruppi di due cifre): il numero di pattern, il valore di trasposizione musicale e il valore di trasposizione sonora.

E' necessario ora aprire una breve parentesi: non solo si è svelato il motivo per cui ogni pattern è largo solo una voce, ma anche quello che ha spinto gli autori a preferire tanti pattern brevi a pochi pattern lunghi.

Infatti il valore di trasposizione musicale (espresso in **semitoni**, in notazione esadecimale con segno) viene sommato a tutte le note del pattern, rendendo inutile l'inserimento di due pattern diversi se tutte le note in essi contenute differiscono di un egual numero di semitoni.

Lo stesso avviene per il valore di trasposizione sonora e gli strumenti, ed il risultato finale è il risparmio di preziosissima Ram. Naturalmente, sta al compositore utilizzare al meglio le opzioni.

Nella colonna più piccola che si trova a destra, è specificata la velocità a cui devono essere eseguiti i pattern. Essa è per default 3/50 di secondo, ma può essere variata a piacere. Nella parte inferiore dello schermo vediamo altri parametri: First Step è la prima riga dello schermo principale che sarà eseguita, Last Step è l'ultima e Current Step quella attuale. Sotto si trovano i gadget per i 10 samples caricabili dall'utente; chiaramente, è un obbligo morale, utilizzando questo programma, limitare i samples a casi di assoluta necessità ed utilizzare in tutti gli altri casi strumenti "sintetici". Attenzione però: una musica nel cui modulo non sia presente nemmeno un sample verrà eseguita dal replayer, ma non caricata dall'editor.

Se, quindi, non avete intenzione di usare nessun sample, vi conviene caricare come sample 0 un file di testo lungo poche decine di bytes con il vostro nome e il titolo della musica e poi ignorarlo mentre progettate gli strumenti; solo così il vostro modulo potrà essere (ri)caricato e modificato una volta immagazzinato.

Inoltre, il replayer v1.00 ignora modifiche del valore nella colonna della velocità, per cui usate una sola velocità (o scrivete un replayer più funzionale!).

Future-Composer è un programma che può dare grandi soddisfazioni, ma richiede un impegno, un'livello di conoscenza della musica, della fisica del suono ed una dedizione fuori dal comune. Se pensate di avere la testa abbastanza dura, provatelo e non fatevi scoraggiare dai primi inevitabili insuccessi.

#### Breve glossario.

Arpeggio: serve a simulare gli accordi, incrementando la nota da suonare di tanti semitoni quanto vale la prima cifra dei parametri; lo stesso viene fatto, in seguito, con la seconda cifra prima che la nota corrente vengae ripristinata.

Decay: è il periodo di tempo in cui una nota suonata da uno strumento, dopo aver raggiunto il volume massimo, raggiunge il volume 0. La maggior parte dei suoni campionati mancano di questa parte, cioè il suono è campionato per circa un secondo o due, solo nella fase iniziale.

Midi: è lo standard di comunicazione che permette il passaggio di dati e suoni tra computer e strumenti musicali; oggi quasi tutti gli strumenti musicali elettronici sono Midi-compatibili; Pattern: è una sequenza di note fissa che forma la base della musica su computer; di fatto, il computer vede una musica come una sequenza di pattern da suonare nell'ordine impostato.

Portamento: questa opzione rende possibile la modifica dell'altezza di una nota mentre viene suonata; in pratica, ciò significa poter "tirar su" o "tirar giù" una nota di tanti semitoni quanto vale il numero che segue il comando stesso.

Sample: è un suono trasformato in una serie di numeri e pronto per essere utilizzato da Amiga.

Slide: è lo "scivolio" continuo di una nota, o del volume, verso l'alto o verso il basso.

di Dario Pistella

# IL GIOCO DEL DOMINO PER AMIGA E C/64

L'implementazione di giochi classici (e soprattutto semplici) rappresentano una "palestra" validissima per i programmatori principianti

I breve programma presentato in queste pagine (valido per qualsiasi computer Commodore, ad eccezione dei PC compatibili), rappresenta la trasposizione (in gergo: implementazione) su computer del celeberrimo gioco del domino.

#### Domino, come si gioca

Per chi non lo sapesse, il Domino utilizza un certo numero di pedine, ognuna delle quali è formata da due quadratini che rappresentano, ciascuno, due valori numerici (compresi tra 1 e 9). I due (o più) giocatori, dopo aver "mescolato" le pedine (disposte sul dorso per impedire, ovviamente, di esaminarle) se le dividono in parti eguali decidendo se lasciarne alcune di riserva (per l'eventuale, successiva "pesca") oppure se non lasciarne alcuna.

Il gioco consiste nel disporre, alternativamente, le proprie pedine sistemandole al fianco di altre, già "scoperte", in modo che due numeri uguali si trovino adiacenti. Per esempio, una possibile sequenza è: 23, 35, 57, ... continuando a turno ad affiancare pedine a destra o a sinistra indifferentemente.

Ad un certo punto del gioco, uno dei due giocatori non avrà più la possibilità di affiancare le proprie pedine e sarà quindi sconfitto; se, invece, è disponibile la "riserva", prenderà una pedina alla volta, finchè non ne preleverà una valida per la disposizione sul tavolo. Vincerà, anche in questo caso, chi per primo esaurirà le proprie pedine.

#### Giocando

A ll'inizio del gioco il computer mostra, nelle prime due righe dello schermo, le pedine possedute dal giocatore, sistemate in verticale. In basso verranno, invece, visualizzate due linee bianche che rappresentano le pedine del computer (rovesciate). A mano a mano che le utilizzerà, l'elaboratore provvederà a cancellarle dallo schermo.

Per comunicare al computer la propria scelta, bisognerà inserire, come **primo** numero della pedina, quello che si intende affiancare alle pedine già presenti sul video, seguito dalla **seconda** cifra che compone la pedina stessa e la **direzione** lungo la quale si desidera porla (**D** per destra oppure **S** per sinistra).

Provvederà il computer a spostare la pedina al posto giusto tramite istruzioni Poke (caso del C/64) seguite dalla locazione video a seconda del tipo di computer che si sta usando. Tale riconoscimento viene eseguito dalla prima riga del programma, poichè dopo l'esecuzione della breve routine presente sulle ROM del C/64/128/16/+4 posta a partire dalla locazione 65517, la locazione di memoria 781 conterrà il valore 40 solo

nel caso in cui il computer usato sia il C/64 o C/128.

Le pedine sono immagazzinate nella variabile V(a,b) dove a e b rappresentano i numeri che la compongono.

Nel caso usiate un **Amiga**, il listato di queste pagine è fin troppo chiaro per aggiungere altri commenti. Anzi, i possessori del miserello C/64 saranno costretti ad ammettere la notevole differenza (in meglio, si intende...) esistente tra la comprensibilità di AmigaBasic e quelle offerta dal più *matusa* Basic del C/64.

#### Miglioratelo, ragazzi!

I programma, come ogni listato che si rispetti, è suscettibile di variazioni ed ampliamenti di vario genere, tra cui:

- \* una miglior resa grafica (densa, magari, di sprite o altre piacevolezze)
- \* miglioramento della routine che gestisce la risposta dell'elaboratore.
- \* stesura di una procedura che si preoccupi di scrivere il valore percentuale rappresentante la frequenza di uscita di ciascun numero.
- \* utilizzo del mouse per indicare, e spostare, la pedina.
  - \* annullamento dell'ultima mossa.
  - \* richiesta di suggerimento.
  - \* e così via, all'infinito.

A voi, quindi, il compito di migliorare il programma usando tutta la vostra abilità di programmatori.

```
b = VAL(b\$):PRINT b\$;:IF v(a,b) <> 1 AND v(b,a) <> 1
  REM Domino (Versione Amiga)
 REM by Dario Pistella
                                                          THEN giocatore
  RANDOMIZE TIMER
                                                            get3:
  inizializzazione:
                                                            d$ = INKEY$
                                                            IF d$ <> "d" AND d$ <> "s" THEN get3
  FOR a = 0 TO 9:FOR b = a TO 9
                                                            PRINT d$:o = 2:IF d$ = "s" THEN o = 1
 c=INT(2*RND):c=c+1
                                                            IF s(o) <> a THEN giocatore
 assegnazione:
 v(a,b) = c:d(c) = d(c) + 1
 IF d(c) > 28 THEN c = 3 - c:GOTO assegnazione
                                                            cancella:
                                                            z = y(a,b): IF z = 0 THEN z = y(b,a)
 NEXT b,a:g = 1:IF d(2) > d(1) THEN g = 2
                                                            LOCATE 3,z:PRINT " ":LOCATE 4,z:PRINT " "
 eliminazione:
 d = INT(9 * RND):e = INT(9 * RND)
                                                            rigastampa:
                                                            IF d(o) > 73 THEN d(o) = 1:ln(o) = ln(o) + 1:GOTO stampa
 IF (v(d,e) \ll g) OR (d = 9 \text{ AND } e = 9) THEN eliminazione
 v(d,e) = 0:CLS:PRINT "eliminato:"d;e
                                                            IF d(o) < 2 THEN d(o) = 73:ln(o) = ln(o) - 1
 REM *** stampa pezzi giocatore ***
                                                            stampa:
 FOR a = 0 TO 9:FOR b = 0 TO 9
                                                            LOCATE In(o),d(o):PRINT a:d(o)=d(o) + i(o):LOCATE
 IF v(a,b) = 1 THEN x = x+2:LOCATE 3,x:PRINT a:LOCA-
                                                          In(o),d(o):PRINT b
                                                            v(a,b) = 0:v(b,a) = 0:d(o) = d(o) + i(o):s(o) = b
TE 4,x:PRINT b
                                                            IF j THEN j = 0:GOTO giocatore
 y(a,b) = x
  NEXT b,a
 REM *** inizio ***
                                                            computer:
                                                            0 = INT(2 * RND):0 = 0 + 1
 ln(1) = 15:ln(2) = 15
 d(1) = 39:d(2) = 41:i(1) = -2:i(2) = 2:s(1) = 9:s(2) = 9:a =
                                                            ciclo:
9:b = 9:o = 1
                                                            FOR a = 0 TO 9:FOR b = a TO 9
                                                            IF (a <> s(o) AND b <> s(o)) OR (v(a,b) <2 AND v(b,a) <2)
 IF v(9,9) = 2 THEN vars
                                                          THEN NEXT b,a:GOTO fine
 GOTO cancella
 giocatore:
                                                            IF a \iff s(o) THEN g = b:b = a:a = g
 LOCATE 1,50:PRINT"? ":LOCATE 1,51
                                                            vars:
                                                            j = 1:GOTO rigastampa
 getakey:
 a$ = INKEY$: IF a$ = "" THEN getakey
 IF a$ = "a" THEN CLS:PRINT"ho vinto.":END
                                                            fine:
                                                            IF t THEN CLS: PRINT"hai vinto": END
 a = VAL(a\$):PRINT a\$;
 get2:
                                                            t = 1:0 = 3 - o:GOTO ciclo
 b$ = INKEY$: IF b$="" THEN get2
                                                            CLS:PRINT"ho vinto"
```

```
10 rem
              domino
20 rem *
30 rem * by dario pistella
40 rem
50 rem * per c/16-64-128-+4*
60 :
70 rem : determinazione computer :
BØ :
90 sys65517:ifpeek(781)<>40then1=2048
100 s$-chr$(157):c$-chr$(147):l=1+1024:p=1+799:d(1)=1+379:d(2)=1+380
110 rem : assegna pezzi :
120 :
130 fora=0to9:forb=ato9:c=int(2*rnd(0))+1
140 v(a,b)=c:c(c)=c(c)+1
150 ifc(c)>28thenc=3-c:goto140
160 nextb, a:g=1:ifc(2)>c(1)theng=2
170 rem : elimina il 55mo pezzo :
```

```
180 :
190 d=int(9*rnd(0)):e=int(9*rnd(0)):if(v(d,e)<>g)or(d=9ande=9)then190
200 v(d,e)=0:printc$"eliminato: "d;e:fork=1to1000:next
210 rem : stampa numeri :
220 :
230 printcs: lo=1:fora=0to9:forb=ato9
240 ifv(a,b)=1thenpokelo,48+a:pokelo+40,48+b:lo=lo+1
250 nextb, a
260 fork=p+1top+27: pokek, 160: pokek+40, 160: next
270 i(1)=-1:i(2)=1:s(1)=9:s(2)=9:a=9:b=9:o=1:ifv(9,9)=2then560
280 goto430
290 rem : giocatore :
300 :
                              "s$s$s$;
310 printchr$(19)tab(30)"?
320 geta$:ifa$=""then320
330 a=val(a$):printa$;:ifa$="a"then610
340 getb$:ifb$=""then340
350 ifb$="a"then610
360 b=val(b$):printb$;:ifv(a,b)<>landv(b,a)<>lthen310
370 getd$:ifd$<>"s"andd$<>"d"then370
380 printd$:o=2:ifd$="s"theno=1
390 ifds="a"then610
400 ifs(o)<>athen310
410 rem : trova locaz. pezzo da canc. :
420 :
430 fork=ltol+27:ifpeek(k)-48-aandpeek(k+40)-48-bthen480
440 ifpeek(k)-48=bandpeek(k+40)-48=athen480
450 next:goto310
460 rem : stampa pezzo :
470 :
480 pokek, 32: pokek+40, 32: poked(o), a+48:d(o)=d(o)+i(o): poked(o), b+48
490 v(a,b)=0:v(b,a)=0:d(o)=d(o)+i(o):s(o)=b:ifjthenj=0:goto310
500 rem : computer :
510 :
520 o=int(2*rnd(0))+1
530 fora=0to9:forb=ato9:ifa<>s(o)andb<>s(o)thennextb,a:goto590
540 ifv(a,b)<2andv(b,a)<2thennextb,a:goto590
550 ifa<>s(o)theng=b:b=a:a=g
560 j=1:p=p+1:k=p:goto480
570 rem : messaggi :
580 :
590 iftthenprintc$"hai vinto":end
600 t=1:o=3-o:goto530
610 printcs"ho vinto"
620 end
ready.
```

# Tra breve, su queste pagine, parleremo *sistematicamente* di...

### **MONDODOS:**

Linguaggio C Linguaggio Turbo Pascal Linguaggio Quick Basic Linguaggio Assembly 8088 / 80486 Sistema Operativo Ms - Dos Hardware: schede e accessori

## PIANETA AMIGA:

Linguaggio C (versione Amiga)
I Basic (interpretati e compilati)
Linguaggio Assembly 68000
Sistema Operativo Amiga Dos
Hardware: schede e accessori

La nostra testata vanta, da quasi un decennio, una notevole esperienza nel campo della didattica; moltissimi sono gli utenti del personal computer che devono le loro conoscen-

ze all'impostazione della rivista che hai tra le mani.

Per venire incontro alle esigenze dei nuovi utenti, senza trascurare quelle dei suoi affezionati lettori (che, nel frattempo, si sono sensibilmente "evoluti") è stata presa la decisione di approfondire argomenti adeguati alle macchine degli anni '90.

Una sfida al mese

# UN MASTER MIND DA REINVENTARE

I popolare gioco Master Mind fu uno dei primi ad essere implementato su un personal computer, tanto che rappresentò un vero e proprio "esercizio" di programmazione per i neofiti. Sappiamo benissimo che più di una volta, sulle nostre stesse pagine, ci siamo rifiutati di pubblicare articoli e programmi che trattavano questo (obsoleto) argomento dal momento che, gira e rigira, i listati proposti erano tutti eguali tra loro.

Questo mese, tuttavia, vi proponiamo una "sfida" legata a Master Mind.

Si tratta, in parole povere, di scrivere un programma (in un qualsiasi linguaggio, ma solo per Amiga o elaboratori Ms-Dos compatibili) in grado di trattare in modo esauriente e didattico il gioco. Il listato, insomma, deve non solo esser completo, ma offrire un'opportunità di-

Siete riusciti a portare a termine, vincendola, la "sfida" lanciata sul numero 79? No? Poco male; stavolta, infatti, vi proponiamo...

grammazione inconsuete o particolarmente efficaci. Per quanto riguarda la completezza, devono esser previsti, ad esempio, vari gradi di difficoltà; la possibilità di memorizzare (su disco) le sequenza delle combinazioni digitate dai vari utenti che si succedono alla tastiera (per realizzare, magari, una specie di test di intelligenza), la possibilità di far apparire, a scelta, quadratini colorati o "pezzi" grafici creati, a parte, con un pacchetto grafico; input controllati di particolare efficacia; contatore del tempo dattica per divulgare tecniche di pro- impiegato alla soluzione del gioco allo

scopo di elaborare statistiche, eccetera. Insomma, per farla breve, bisogna inserire tutti gli accorgimenti che possano rappresentare lo Status of Art per ciò che riguarda Master Mind implementato nei calcolatori del 1991. Il listato, ovviamente, risulterà lunghissimo, tanto che non potremo pubblicarlo su rivista ma lo renderemo comunque disponibile sulla nostra BBS. I lettori che accetteranno la sfida, tuttavia, dovranno scrivere il programma in modo altamente strutturato affinchè sia possibile estrarre almeno tre subroutines, relative ad altrettanti segmenti di programma. Queste dovranno avere caratteristiche tali da essere impiegate in qualsiasi altro programma, senza apportare alcuna modifica. Ne consegue che tali subroutines dovranno avere le caratteristiche di universalità, chiarezza e, soprattutto, brevità (ciascuna non dovrà occupare più di una pagina di rivista, comprese le Rem).

Il lavoro migliore verrà pubblicato e compensato con 150 mila lire. Agli autori di altri lavori, giudicati interessanti, verrà sottoscritto un abbonamento gratuito alla nostra pubblicazione.

In ogni caso, non ci stancheremo di ricordarlo, prima di inviare il dischetto, gli autori dovranno telefonare in Redazione (solo il giovedì pomeriggio) per stabilire se il programma risponde effettivamente alle caratteristiche richieste.



# Separati in casa Quale configurazione PCcompatibile si può raggiungere con un Amiga 2000? Le schede in commercio valgono la spesa?

(Graziano '68 - Roma) (Vito Catania - Catania)

I problema della implementazione dell'**Ms-Dos** su Amiga, può assumere toni contrastanti.

Da un punto di vista fisico, c'è stata indubbiamente una notevole evoluzione proprio in questi mesi.

Oltre alla vecchia Janus XT, ed alla "cugina" superiore AT basata sul microprocessore 80286, la stessa Commodore sta per mettere in produzione (e probabilmente lo avrà già fatto quando leggerete queste righe) un versione "turbo" della XT, pare di velocità più che raddoppiata.

Per non parlare della Pcboard per Amiga 500, dalle prestazioni tutt'altro che disprezzabili, della quale si può leggere a parte.

Come se non bastasse, è già in circolazione una scheda (non Commodore) che monta un 80386 con clock a 16 Mhz, e sicuramente altra "robětta" verrà fuori entro breve tempo.

La possibilità di sfruttare anche il mondo Pc, insomma, esiste, e con sufficiente grado di affidabilità.

Tutta da verificare, invece, l'opportunità di un acquisto che, da un punto di vista economico, può rivelarsi di un certo impegno.

Il problema riguarda soprattutto l'uso cui si intende destinare una conformazione hardware comprendente una scheda Ms-dos.

Se si pensa a sviluppi professionali legati ad un Pc, oppure dedicati ad una programmazione approfondita in tale ambiente, allora (ma è

# POSTAMIGA

(a cura di Domenico Pavone)



solo un nostro parere) non c'è che una strada: acquistare un Personal, magari da affiancare al più che valido Amiga.

Se, invece, si considera l'eventualità di un più generico approccio all'Ms-dos, che vada al di là della mera emulazione software, per adoperarne qualche applicativo o a fini puramente conoscitivi, l'acquisto di una scheda potrebbe anche trovare una giustificazione.

Con un occhio, però, all'aspetto economico.

I "compatibili", infatti, costano sempre meno, e non avrebbe senso, per esempio, spendere una certa cifra per l'acquisto di una scheda AT, quando con sole duecento, trecento o anche quattrocento mila lire in più si può avere un computer, di quella categoria, nella sua configurazione completa.

Il miglior multitasking che si conosca resta sempre quello ottenuto con **DUE** computer (eh eh!).

Informarsi sui prezzi delle due possibili scelte, insomma, è d'obbligo.

Se, poi, anche il prezzo delle schede dovesse abbassarsi fino a diventare realmente competitivo, beh, il dubbio potrebbe diventare amletico... Voglia di pointer
Vorrei fare in modo che in
un mio programma il pointer del mouse abbia una
certa forma, diversa dalla
solita freccetta. Però di linguaggio macchina non ne
capisco niente; è possibile
farlo in basic?

(Guido Mancini - Verona)

Certamente. L'argomento, comunque, può essere affrontato in due modi. Se tutto ciò che si desidera è un pointer diverso dalla freccetta, ma sempre uguale in tutte le applicazioni, allora non è neanche necessario scomodare il basic: basta adoperare il programma Preferences presente nel disco Workbench, editare un pointer personalizzato e salvare il tutto in uscita dal programma.

Naturalmente, andrebbe poi utilizzato sempre quel disco per il boot del sistema:

Con un pizzico di programmazione, anche in basic, si può però ottenere molto di più, come ad esempio uno o più pointer (diversi tra loro) collegati all'attività di una specifica finestra. La tecnica per ottenere un simile risultato non è particolarmente difficile; tuttavia, chi è proprio alle prime armi, potrebbe incappare in qualche problema, legato soprattutto all'uso delle

librerie di sistema. Niente di insormontabile, comunque: si segua con attenzione ogni passaggio, e tutto risulterà più chiaro.

Giusto per conoscenza, occorre anzitutto dire che il pointer altro non è che uno sprite, lo Sprite Numero 0. La cosa è importante, ma vedremo tra breve come si può manipolare questa struttura anche senza conoscerne approfonditamente i dettagli. Quello che al momento ci interessa sapere, è che l'aspetto di questo particolare sprite può essere modificato ricorrendo ad una apposita funzione della libreria Intuition, di nome SetPointer. A questa funzione vanno associati 6 parametri, e più precisamente:

- 1) L'indirizzo della struttura Window alla quale si intende associare il pointer. Visto
  che ci stiamo riferendo al basic, questo indirizzo si traduce molto semplicemente nella funzione Window(7), da
  assegnare ad una variabile a
  32 bit (p. es. Finestra& =
  Window(7)) subito dopo
  aver aperto la finestra con il
  ben noto statement Window
  (si veda il manuale).
- 2) Un secondo indirizzo, che precisa a partire da quale locazione di memoria è memorizzata una struttura di dati che definisce la forma ed i colori dello sprite. Vedremo meglio tra breve, senza troppa teoria, le implicazioni pratiche necessarie per esprimere il parametro.
- L'altezza dello sprite, espressa in pixel.
- La sua larghezza, che non può, ovviamente, superare i 16 pixel, limite massimo consentito per qualunque sprite.
- 5 6) Due offset (X per la coordinata orizzontale ed Y per la verticale) che specifichino a quale punto dell'im-

magine corrisponde il pointer vero e proprio, ovvero il singolo pixel attivato dal pulsante sinistro del mouse. In particolare, con X ed Y uguali a zero, il pixel "attivatore" corrisponderà all'angolo superiore sinistro del pointer. Con X = -7 lo stesso sarà posizionato al centro dello sprite, e con X = -15 sulla estremità destra.

Per capire meglio come trattare questa serie di informazioni, mettiamole subito in pratica riferendoci al listato 1 di queste pagine, redatto in AmigaBasic. Lo si copi dunque nella finestra di editing dell'interprete (o con un qualunque altro in grado di trattare files in formato ascii), e lo si salvi debitamente. Prima di mandarlo in esecuzione, è necessario prestare attenzione al solito problema dei files ".bmap" cui il programma deve accedere. In questo caso, poichè dovranno essere adoperate le librerie Exec e Intuition, sarà necessario rendere "visibili" (=agibili) due files: Exec.bmap @ Intuition.bmap. Cosa che ci obbliga ad una chiacchierata iniziale. Exec.bmap è già presente nella directory BasicDemos del disco Extras 1.3, mentre Intuition.bmap no (sadismo puro della Commodore?); per cui occorre crearlo.

Per facilitare il tutto, si proceda, a titolo di esempio, come segue, tenendo presente che al posto della Ram: può essere specificato un qualunque altro disco di lavoro. Anzitutto, (dopo aver resettato il computer) da Workbench si apra l'icona-disco Extras 1.3, ed al suo interno quella della directory BasicDemos. Con il mouse, si trasferisca l'icona del file Exec.bmap in Ram Disk sovrapponendola alla corrispondente icona-disco. Ora si attivi il programma ConvertFD, presente anch'esso nella directory Basicdemos, biclickandone l'icona; oppure, se l'interprete del basic è già in memoria, adoperando Open dal suo menu e poi digitando per esteso all'interno del requester:

#### Extras 1.3: basicdemos / convertfd

Dopo lo start, il programma chiederà in input il **nome** del file da convertire nell'equivalente con suffisso .bmap. Si risponda...

Extras 1.3: Fd1.3/intuition\_lib.fd

Alla successiva richiesta, riguardante il nome completo da assegnare al file, digitare...

#### Ram: Intuition.bmap

...con Ram: eventualmente sostituibile col nome del disco nel quale si vuole far finire il file, o anche l'unità periferica (df1:) se si dispone di un secondo drive.

Dopo una certa attesa (e dopo un intenso scambio di dischetti, nel caso si disponga di un solo drive e si insiste nel generare il file su un altro disco, anzichè su Ram:), al ricomparire dell'Ok nella finestra di output del basic, si potrà verificare, anche da workbench, la presenza del file, aprendo nuovamente l'icona Ram Disk (dopo averla richiusa, se già era aperta). Espletate queste noiose formalità,

si può finalmente ricaricare il listato prima copiato, impartire in modo diretto...

#### Chdir "ram: "

...e finalmente lanciare il programma demo per il nuovo pointer. Se tutto è in regola, apparirà una finestra di dimensioni inferiori a quella di output, mentre il solito pointer sarà sostituito da un variopinto e stilizzato "CCC". Si provi, ora, a clickare all'esterno della finestra. Riecco la ben nota freccetta. Come controprova, si attivi di nuovo la finestra Demo.

Tirando le somme, il pointer personalizzato farà bella mostra di sè solo in realazione a quest'ultima. Nell'esempio citato, all'interno della finestra non viene svolta alcuna attività, se non quella di consentire l'uscita dal programma premendo un tasto; come intuibile, però, vi si può inserire qualunque propria creazione, addirittura implementando più pointer ognuno "riservato" a specifiche applicazioni.

Non ci resta che vedere più da vicino come funziona la routine, promettendo sin d'ora un omaggio ai meno pazienti: una utility per rubacchiare il pointer da un dischetto, ma soprattutto in grado di facilitarne la creazio-



#### 'ASSEGNAZIONE DI UN POINTER DIVERSO 'AD UNA SPECIFICA FINESTRA VIDEO

#### 'APERTURA LIBRERIE EXEC E INTUITION

LIBRARY "intuition.library"
LIBRARY "exec.library"
DECLARE FUNCTION Allocmem& LIBRARY

#### 'ALLOCA BUFFER DI MEMORIA PER SPRITE

byte& = 100: chip& = 2

buf& = Allocmem&(byte&, chip&)

FOR x = 0 TO 71

READ a: POKE buf&+x, a

NEXT

WINDOW 2, "demo", (10, 10) - (400, 150), 18

PRINT "Per uscire dal programma

PRINT "premi un tasto quando"

PRINT "questa finestra è attiva"

#### ATTIVA NUOVO POINTER

fin& = WINDOW(7): 'base struttura window a& = 16: I& = 16: 'altezza e larghezza sprite CALL setpointer(fin&, buf&, a&, I&, 0, 0)

loop:

a\$ = INKEY\$

IF a\$ = "" THEN loop

CALL freemem(buf&, byte&)

LIBRARY CLOSE: WINDOW CLOSE 2: END

#### 'DATI DELLO SPRITE-POINTER

DATA 000, 000, 000, 000

DATA 192, 000, 254, 000

DATA 252, 000, 130, 000

DATA 068, 000, 186, 000

DATA 092, 000, 162, 000

DATA 092, 000, 163, 224

DATA 071, 192, 184, 032

DATA 124, 064, 131, 160

DATA 005, 192, 250, 032

DATA 005, 192, 010, 062

DATA 004, 124, 011, 130

DATA 007, 196, 008, 058

DATA 000, 092, 015, 162

DATA 000, 092, 000, 162 DATA 000, 068, 000, 186

DATA 000, 124, 000, 130

DATA 000, 000, 000, 254

DATA 000, 000, 000, 000

**END** 

Listato 1

ne e la traduzione in comode righe **Data** inseribili in qualunque listato basic.

Un pointer-data-maker, insomma. Torniamo dunque al nostro listato, ed ai parametri da associare alla funzione SetPointer della libreria Intuition.

Inutile tornare sul primo di questi parametri, come si è detto ricavabile con facilità tramite la funzione Window(7). Altrettanto semplici da definire i dati inerenti altezza, larghezza e Offset, mentre qualche parola in più è necessario spenderla sul secondo parametro, l'indirizzo ove sono memorizzati i dati dello sprite.

Intanto cominciamo col dire che questi dati, corrispondenti nel listato alla serie di valori inseriti nelle linee data, non corrispondono a quanto si è abituati a manipolare in ambiente basic. In altre parole, non è possibile adoperare "tout court" quanto prodotto, per esempio, dall'**Obj Editor** contenuto nel disco Extras, che usa un proprio formato finalizzato esclusivamente all'interprete di Amigabasic.

Nel nostro caso, la forma ed i colori dello sprite andrebbero impostati piuttosto come descritto (p. es.) nella sezione Assembly del n. 77 della rivista (pag. 66). Unica differenza, la struttura dello spritepointer è caratterizzata dalla presenza di una long word (4 byte) di valore 0 come primo ed ultimo dato (si notino gli zeri alle estremità delle linee data nel listato).

Ma l'argomento si fa piuttosto complicato, per cui soprassediamo. Chi volesse, può approfondire il concetto ripescando il n. 77 della rivista; per gli altri forniremo tra breve una soluzione di estrema facilità.

I dati dello sprite, come ovvio, dovranno essere memorizzati in un'area di memoria riservata, che non possa essere trascritta da altre applicazioni.

Per di più, il sistema hardware di gestione degli sprite richiede che questa memoria sia la cosiddetta Chip Ram, fisicamente identificabile nei primi 512 KB (o nel primo Mebabyte se si dispone dei nuovi Agnus). Anche in questo caso, comunque, non è necessario preoccuparsi più di tanto dei dettagli: basta ricorrere alla libreria Exec, ed alla sua funzione Allocmem, penserà lei a tutto.

Nel listato, le prime istruzioni dopo l'apertura delle librerie si occupano proprio di questo particolare.

il parametro Byte& indica ad Allocmem quante locazioni intendiamo riservarci, mentre assegnando valore 2 (variabile chip&) al secondo si precisa che questi byte devono risiedere nella Chip Memory.

Dopo il richiamo della funzione Allocmem, la variabile Buf& conterrà l'indirizzo di inizio di quest'area, nelle cui locazioni le successive istruzioni (tramite read...data) "pokeranno" i dati dello sprite. Lo stesso indirizzo viene poi inserito come secondo parametro di Setpointer... ed il gioco è fatto.

Prima di concludere le operazioni, si ricordi che va sempre deallocata la memoria impegnata, ovvero resa di nuovo libera per altre eventuali applicazioni, tramite la funzione **Freemem**, sempre di Exec.

Unico problema rimasto insoluto è come realizzare uno sprite-pointer, e soprattutto come trasformarlo in una serie di Data come quelli presenti nel programma di queste pagine.

Ebbene, piuttosto che ammattire con calcoli e notazioni



numeriche non molto familiari, un editor a portata di mano l'abbiamo tutti: il programma Preferences. Questo, come noto, consente di modificare a proprio piacimento la forma del pointer (opzione Edit Pointer dopo aver attivato il Preferences da Workbench. oppure doppio click direttamente sull'icona Pointer), per poi salvarlo sul disco di sistema, assieme ad altre informazioni, nel file System-configuration contenuto nella directory Devs.

Ebbene, in questo file lo sprite è memorizzato esattamente nel formato che ci interessa, a partire dal byte 29, per un totale di 32 word (1 word = 2 byte), cui sono da aggiungere le due long word azzerate (iniziale e finale). Se lo sprite è di dimensioni inferiori, lo spazio eccedente è riempito di zeri, per cui la cosa non creerà problemi di sorta.

Facile, quindi, ricavare una routine che prelevi questi (32 \* 3) + 8 = 72 byte, e li trasferisca in un file Ascii come farebbe un qualunque datamaker.

E' proprio di ciò che si occupa il **listato 2**, che risulta decisivo nella personalizzazione di un pointer da basic. Il listato è abbastanza semplice, e riprende un po' la tecnica già illustrata in precedenza (vedi CCC n. **74** e **77**) per creare linee data partendo da un codice numerico puro. In sintesi, ecco i passaggi necessari per giungere al risultato desiderato:  Effettuare una copia del disco workbench, e adoperarla per lanciare il sistema.

 Usare Preferences per disegnare un nuovo pointer, e uscire dal programma con l'opzione Save.

- Caricare il basic, e lanciare la routine di cui al listato 2, che chiameremo PGrab. Dopo lo start, fornire al programma l'indicazione sul drive nel quale è presente il disco con il novello pointer. Un'altra scelta riguarderà il drive ove memorizzare il file prodotto (ottimale la Ram:, dalla quale lo si può poi spostare ove si desidera, anche da Workbench). Il file prodotto, salvo vostri auspicabili interventi, avrà sempre come nome pointer.data (occhio a non sovrascriverlo inavvertitamente).

 Caricare il programma basic che prevede l'implementazione del nuovo pointer. A titolo di prova, si può adoperare il listato 1, dal quale andranno preventivamente eliminate tutte le righe data.

Impartire una istruzione...
 Merge "Ram: pointer.data"

...con Ram: da sostituire eventualmente con l'unità o il percorso ove è memorizzato il file (p. es. Merge "df1: pointer.data").

Tutto è pronto per far lavorare il nuovo pointer. Naturalmente la stessa tecnica può essere applicata a qualunque dischetto contenga un "system-configuration" nella sua directory Devs, anche se non si è provveduto personalmente ad editare un nuovo sprite 0 (saltando i primi due passaggi, insomma).

Il che si traduce, come intuibile, nella possibilità di "prelevare" un pointer particolarmente simpatico da qualunque dischetto rispondente ai normali dettami di Amiga-Dos.

E tutto da basic!

PRINT "TRASFORMA UN POINTER DISEGNATO"
PRINT "CON IL PROGRAMMA PREFERENCES"
PRINT "IN DATA ADOPERABILI DA BASIC"

ON BREAK GOSUB fine: BREAK ON
WINDOW 2, "GRAB POINTER", (200, 70)-(370, 150), 18
COLOR 2, 3: CLS: file\$ = "devs/system-configuration"
fil2\$ = "pointer.data"
PRINT : PRINT " IN QUALE UNITA' SI"

PRINT " TROVA IL DISCO CON"
PRINT " IL POINTER?": PRINT : PRINT

PRINT " 0 - Drive DF0: " PRINT " 1 - Drive DF1: "

PRINT " 2 - Device RAM: "

#### loop:

a\$ = INKEY\$
IF a\$ = "0" THEN file\$ = "df0: "+file\$
IF a\$ = "1" THEN file\$ = "df1: "+file\$
IF a\$ < > "0" AND a\$ < > "1" THEN loop
CLS: PRINT: PRINT" IN QUALE UNITA'"
PRINT " MEMORIZZO"
PRINT " IL DATA-FILE?": PRINT: PRINT
PRINT " 0 - Drive DF0: "
PRINT " 1 - Drive DF1: "

#### loop2:

a\$ = INKEY\$
IF a\$ = "0" THEN fil2\$ = "df0: "+fil2\$
IF a\$ = "1" THEN fil2\$ = "df1: "+fil2\$
IF a\$ = "2" THEN fil2\$ = "ram: "+fil2\$
IF a\$ < > "0" AND a\$ < > "1" AND a\$ < > "2" THEN loop2
CLS: PRINT: PRINT: PRINT SPC(7)"ATTENDI"

OPEN file\$ FOR INPUT AS 1: null\$ = INPUT\$(28, 1)
pnt\$ = INPUT\$(72, 1): CLOSE 1
OPEN fil2\$ FOR OUTPUT AS 1
FOR riga = 1 TO 72 STEP 4: PRINT #1, "DATA";
FOR dati = 0 TO 3
a = ASC(MID\$(pnt\$, dati+riga, 1)): a\$ = STR\$(a)
IF a < 10 THEN PRINT #1, CHR\$(48);
IF a < 100 THEN PRINT #1, CHR\$(48);
PRINT #1, RIGHT\$(a\$, LEN(a\$)-1);
IF dati = 3 THEN PRINT #1, "" ELSE PRINT #1, ", ";
NEXT dati
NEXT riga

CLOSE 2: CLS: PRINT: PRINT: PRINT SPC(8)"FATTO"
PRINT: PRINT" Premi un tasto"
PRINT" per finire"
loop3:
a\$ = INKEY\$: IF a\$ = "" THEN loop3
fine:
WINDOW CLOSE 2: CLOSE: END

Listato 2

(S)consigli per gli acquisti Posseggo un Commodore C/128, del quale penso di disfarmi tra un paio di anni per passare ad Amiga. In questa previsione, potreste consigliarmi un monitor che poi non debba cambiare, ed una stampante a colori a matrice di punti? (Massimil. Gaudio - Roma)

Quando si dice un tipo previdente...

Una sola curiosità: cosa penserà di farsene, il nostro lettore, di un C/128 nei prossimi due anni?

Comunque, il problema del monitor è risolvibile con una certa facilità: il modello Commodore 1084 è compatibile con entrambi i computer, sempre che tra due anni non sia del tutto superato da altri modelli più rappresentativi (meditare, 128isti, meditare). E, comunque, diciamo che per Amiga è il modello "minimo" per cominciare (giusto cominciare, si badi bene) ad apprezzarne la grafica, anch'essa tra l'altro in fase di evoluzione.

Quanto alla stampante, in tutta sincerità la scelta di un modello ad aghi a colori non è proprio la migliore, se si considera l'alto costo dei nastri (e, soprattutto, il loro rapido degrado) accompagnato da una qualità per forza di cose non eccelsa, quantomeno rispetto al colore.

Il consiglio, insomma, sarebbe quello di ripiegare sul bianco e nero, soprattutto in considerazione della compatibilità richiesta con i due computer.

Quest'ultima esigenza, in ogni caso, limita la scelta a due modelli della Commodore, dotati tanto di interfaccia seriale Commodore che parallela centronics: la MPS1230 (bianco e nero) e la MPS1550C (a colori). A me-

no che non si adoperi per il C/128 una interfaccia paralle-la esterna, in grado di "pilota-re" qualunque stampante Centronics, come ad esempio la Asem. In questo caso, il problema sulla scelta del modello di stampante non sussiste più, dipende tutto solo dai gusti... e dal portafoglio.

×

Non funge

Molti programmi pubblicati su riviste del settore (tra cui il vostro "Supermenu Programmabile", pubblicato sul N. 77) funzionano benissimo per ciò che riguarda le istruzioni grafiche, ma presentano disallineamenti tentando di inserire messaggi sul video. Quale può essere la causa?

(Da alcune lettere)

urtroppo non sempre gli autori dei programmi precisano in quale modalità è attivato lo schermo al momento in cui scrivono i listati. Come tutti sanno, infatti, è possibile selezionare, da Preferences del Workbench, il numero di colonne visualizzabíli (60 oppure 80); chi dispone del televisore a colori, di solito, seleziona il valore 60, perchè meglio visibile. Chi, invece, lavora con un monitor, preferisce lo standard, più "professionale" di 80. Ne consegue che un listato scritto tenendo presente un video a 60 caratteri presenta disallineamenti se adoperato in un sistema predisposto a 80 colonne (e viceversa).

In casi come questi, comunque, è sufficiente settare diversamente il menu di Preferences prima di ricercare altre cause di malfunzionamenti. L'ideale, ovviamente, sarebbe di scriver programmi che siano in grado di stabilire, automaticamente, la modalità video, e di comportarsi di conseguenza. E', questa, un'ennesima sfida ai lettori? Può darsi...

 $\bowtie$ 

**RESET DA BASIC?** 

Ho letto su un libro che è possibile resettare l'Amiga da basic con una istruzione Call 16515072, che però, sul mio computer, genera sempre un errore. Inoltre, vorrei sapere a che cosa servono Getenv e Setenv. (Peter Kormel - Legnaro)

l'istruzione basic per provocare un reset funziona, solo che va espressa in una forma sintattica diversa, assegnando prima l'indirizzo ad una variabile a 32 bit. Per esempio:

rst& = 16515072

call rst&

Dopo una breve attesa, caratterizzata da uno schermo colorato in giallo, si avrà un nuovo start di sistema.

Si tenga però presente che una chiamata diretta in Rom (in questo caso **\$FC0000**) è una prassi sconsigliabile, in quanto può scontrarsi con le variazioni apportate nel tempo al sistema Amiga. Per intenderci: un'abitudine da non prendere.

Quanto a Setenv e Getenv, come chiaramente illustrato nel manuale del dos 1.3, servono rispettivamente per creare e richiamare delle variabili ambiente. Purtroppo la loro utilità pratica in ambiente Dos "ufficiale" (almeno fino alla versione 1.3) è decisamente limitata, in quanto solo il programma di lettura testi More e la condizione If possono farne uso.

Poco da aggiungere, quindi, a quel poco che il manuale descrive, in attesa di poter disporre delle chance offerte dalla versione 2.0 che, al momento in cui si scrive, sembrano limitate all'Amiga 3000.



# PRONTO, CHIMODEM?

di Ascanio Orlandini

Vediamo che cosa succede quando ci colleghiamo con una banca dati e svolgiamo una "conversazione"

Chi usa per la prima volta un modem, di solito, dedica molto tempo prima di impadronirsi del "sistema" telematico. Purtroppo, oltre al tempo, è necessario spendere parecchio denaro, in termini di scatti SIP, dal momento che le videate delle banche dati, con cui ci colleghiamo, non sempre sono chiarissime a prima vista.

Vi proponiamo una simulazione di rice trasmissione con la nostra banca dati, da "studiare" con calma in queste pagine prima di effettuare un vero collegameto.

Siete pronti?

Bene, accendete l'Amiga, caricate il programma di telecomunicazione (che supponiamo sia **JR-Comm**, ma un qualsiasi altro software va bene allo scopo) e... partite!

N.B: in corsivo e neretto viene descritta la digitazione compiuta dall'utente Amiga, che supponiamo parli in prima persona.

In <u>corsivo sottolineato</u>, invece, l'eventuale voce del menu selezionata. Le **schermate** che compaiono ad ogni digi-

tazione effettuata vengono riportate in appositi riquadri, per una migliore comprensione delle stesse; anche nei riquadri viene evidenziata, in neretto e corsivo, la risposta digitata dal'utente.

Incomincio: Carico JR-Comm e richiamo il PhoneBook; clicco due volte sul nome di BBSYSTEM che, furbescamente, ho precedentemente memorizzato nell'apposita agenda. Automaticamente si apre la finestrella, si compone

il numero di telefono e... sì! E' libero! Mi collego (vedi riquadro 1).

Purtroppo il testo della rivista non supporta... la grafica ANSI, per cui vedete solo caratteri ASCII. Per avere un'idea della grafica, rifatevi alle immagini.

Dopo aver risposto Y (oppure N) alla videata del riquadro 1, compare la schermata del riquadro 2. In questa viene indicata, come risposta, la pressione di Amiga + Z, che corrisponde all'opzione Phonebook / send Password. Nel riquadro 3 è riportata la schermata di Help, che appare invocando l'apposita richiesta (H).

Il riquadro 4 rappresenta la schermata di Area Messaggi, richiamata con A del precedente riquadro. E così via

Benvenuti a Bbsystems; Sempre Un Passo Avanti La password per i nuovi utenti è Test

Il computer che gestisce questa bbs e' un personal DM Line offerto da Digimail: soluzioni hardware e software, installazione lan (local area networks), fornitura di sistemi gestionali, desktop video e desktop publishing "chiavi in mano".

Pagament personalizzati con leasing e finanziamenti. Digimail s.r.l.;

Sala dimostrazioni in Via Coronelli, 10 - 20146 Milano. Tel. 02 / 426559 - 427621. Fax: 427768.

Attenzione (per i nuovi utenti):

A meno che il SysOp non vi abbia rilasciato una password di sistema dovete utilizzare TEST alla richiesta Systems password: (introdurre TEST). La vostra password verrà introdotta in seguito e sara' differente dalla System password.

Your FIRST name: Ascanio and LAST name: Orlandini Ascanio Orlandini? [y/n]: y You have called 38 times. Last called on 12-09-90 at 23:58.

Password: (Tasto Amiga + Z)

{n.d.R. Nota Del Red: I messaggi seguenti possono essere interrotti con Ctrl-c oppure rispondendo con un sonoro "No" alla rischiesta di scroll.}

Ecco che cosa compare dopo la digitazione del nome

GT POWER 15.00, 06-20-89 1:45 MST Copyright (c) 1985, 1989 by P&M Software Co. SYSTEMS

Se sulla riga precedente avete visto la scritta SYSTEMS colorata, rispondete con "Y" alla domanda che segue, per utilizzare la grafica ANSI. Ricordiamo che la gestione dei comandi ANSI rallenta notevolmente l'output su alcuni computer; ne consigliamo l'utilizzo soltanto a coloro che dispongono di modem ad alta velocità.

Can your terminal display ANSI graphics? [y/n] Y

Riquadro 1

Livello Utente Privilegiato

Benvenuto, Ascanio; hai a disposizione 419 minuti per effettuare le operazioni di scambio file.

Bollettini disponibili:

- 1. Regole generali di utilizzo.
- 2. Altre BBS della zona.
- L. List the logon bulletins.
- Q. Quit this menu.

Enter desired bulletin number: 2

Bollettino dedicato alla pubblicità gratuita per altre BBS:

Digital Empire di Mkv 02, 90781400

Bbs Rozzano 02, 89202186

Highland Board 0362, 901606

Spazio Monza 039, 2023478

Jack Bbs 02, 6948296

Laser Amiga 02, 27200576

Soft House Club 0373, 273188 New! 24h

Euro Elettronica 0373, 86966 Dalle 20:00 alle 8:00

Middle Earth 02, 26920027 No Telix allowed!

Chi volesse inserire altri nominativi lo può fare nell'apposita area msg. Supersalutoni, Red

Bollettini disponibili:

- 1. Regole generali di utilizzo.
- 2. Altre BBS della zona.
- L. List the logon bulletins.
- Q. Quit this menu.

Enter desired bulletin number: q

L'elenco di altre Bbs viene costantemente aggiornato

File Section: #9 - Vari file di utilizzo generale (testi, manuali ecc.)

Message Base: 1 - Area messaggi pubblici

- A) Cambio area
- B) Lista bollettini
- C) Cambio directory
- D) Download file
- E) Nuovo messaggio
- F) Descrizione file
- G) Logoff (fine lavoro)
- H) Help
- I) Nuovi file
- K) Elimina messaggio
- M) Messaggio al Sysop
- N) Elimina "More?"
- P) Chiama il Sysop
- Q) Questionari
- R) Lettura messaggio
- RG) Lettura globale
- T) Stampa un file
- U) Upload file
- UN) Esce dall'area
- V) Versione del software W) Ricerca
- X) Modo EXPERT (senza menu)
- Y) Parametri correnti

n Minutes left. Enter command (? for help): ?

"Riassunto" delle potenzialità offerte dal s/w della Bbs

Help

- A Cambia l'area messaggi. Visualizza una lista delle aree disponibili.
  - B + Visualizza i bollettini disponibili.
- C Cambia la sezione file. Visualizza una lista delle sezioni disponibili.
- D Download file. Permette la ricezione di uno o più file.
- E Immissione messaggio. Può essere sia privato che pubblico.
  - F Contenuto directory corrente.
- G Goodbye. Interrompe la comunicazione agganciando il telefono.
  - H Help. (E' questa schermata!)
- I Cerca i file più recenti a partire da una certa data o dall'ultimo collegamento effettuato.
- K Elimina un messaggio (se l'utente è il mittente o il destinatario).

- L Lista il contenuto della directory corrente in formato DOS (occorre un re un livello di autorizzazione elevato). adeguato livello di abilitazione).
- M Immette un messaggio privato per il Sysop.
- N Elimina/abilita il messaggio "More?" al termine di ogni schermo. Quando è disabilitato non si ferma ad ogni schermo e lo scrolling procede normalmente.
- O Esegue un programma esterno alla BBS (occorre un elevato livello di abilitazione).
- P Chiama il Sysop per una conversazione on-line.
  - Q Risponde al questionario.
- R Entra nell'a sezione di lettura messaggi.
- RG Automaticamente percorre tutte le aree messaggi abilitate.

- S Shell al sistema operativo (occor-
- T Visualizza il contenuto di un file testo (come il comando Type).
- U Upload file. Consente all'utente di inviare un file.
  - UN Esce da un area messaggi.
- V Visualizza la versione di GT Power correntemente in uso.
- W Cerca un file nella struttura dati della BBS.
- X Modo expert... non visualizza il menu principale, consentendo un sensibile risparmio di tempo.
- Y Visualizza le statistiche relative all'utente collegato, compresi i livelli di abilitazione.
- n Minutes left. Enter command (? for help): a

Videata principale contenente le possibilità di collegamento

Current Area: #1 - Area messaggi pubblici

1. Area messaggi pubblici

2. Area messaggi dal e per il Sysop

- Domande / Risposte per la rivista Personal Computer
  - 4. Domande / Risposte per la rivista C. C. C.
  - 5. EMS, questa sconosciuta...
  - 6. Parliamo un po' del C/128
  - 7. Ma lo 0 è pari o dispari?
  - 8. Suggerimenti per Bbsystems
  - 9. Pubblicità per altre BBS
  - Annunci economici vari

Enter desired area number: 4

Reading #4 - Domande / Risposte per C. C.C.

Messages available are #1 to 32. You last read #27.

Check Kill Nonstop Enter Reply Scan Thread Quit

Msg# Msg Area +, -: n

Msg Base: #4 - DOMANDE / RISPOSTE per Commodore Computer Club

Msg No: 28. Dom. 6 - Marzo - 1990 24 : 36 (no Kill)

From: Pietro Capozzi To: Federico Alpi

Subject: achigiovatuttociò

ALSO SEE: 26.

Ciao. Ero un vecchio 128. ista, e prima ancora un 64. ista. Ora gioco con l'Amiga 500 ed ogni tanto con l' Ms/dos. Ho un piccolo rancore con il 128 perchè non sono riuscito ad utilizzarlo come speravo. Quando sono rimasto senza, (perchè venduto), ho iniziato le crisi di astinenza ma sono passato ad un clone Ms-dos. Non soddisfatto eccomi con un Amiga 500 e nel futuro spero di riuscire a vedere il mio Amiga emulare un Ms-dos. (Chi vivrà vedrà). Tra parentesi ho avuto mille occasioni di accedere al public domine per 128 e 64 che arrivava dall'USA, ma sfortunatamente non sono mai riuscito nell'intento di scaricare qualche bit

Esempio di messaggio "lanciato" da un utente della Bbs

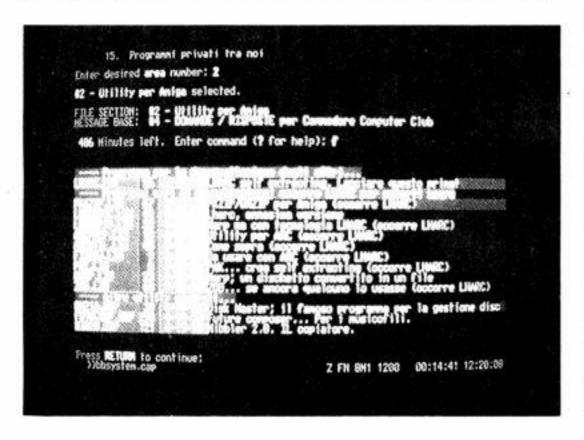

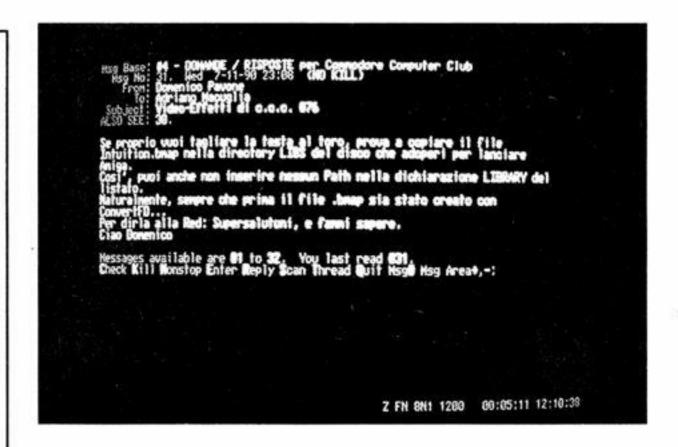

Msg Base: #1 - Area messaggi pubblici

Msg No: 90. Fri 7-27-90 21:03

From: Peter Stone

To: All

Subject: Protocol Modem

C'è qualcuno che sappia indicarmi quale sia il protocollo migliore da usare e le differenze tra i vari tipi disponibili? Grazie a tutti anticipatamente. Vs. neoutente Peter Stone.

#### Al quesito posso rispondere: comando R (replay) e...

Messages available are #1 to 92. You last read #90.

Check Kill Nonstop Enter Reply Scan Thread Quit Msg# Msg Area+,-: r

REPLY TO MESSAGE #90.

From: Ascanio Orlandini

To: Peter Stone

Press Esc for new subject, or Enter to retain old subject.

Subject: Protocol Modem

Security: Private Kill protect None? n

Enter message, 70 lines max., empty line to end.

- 1: Il protocollo migliore in assoluto è lo Z-modem (che ha delle funzioni
- 2: uniche tra cui il resume: se ti cade la linea all'ultimo byte di un
- 3: programma di 200K, che fare? Con lo Z-modem ti puoi prendere solo l'ultimo
  - 4: byte senza ri-iniziare daccapo!
- 5: Se la linea telefonica è "pulita", allora l'Y-modem 1k è leggermente
- 6: più rapido, ma la linea deve essere pulita!. Per non sbagliare, usa Zmodem!

17: Ciao.

Abort Continue Insert Delete Edit Topic List Read <u>Save</u>: **s** Storing message #93...

Ecco come rispondere ad una richiesta presente in Bbs

n Minutes left. Enter command (? for help): c

Current Area: #9 - Vari file di utilizzo generale (testi, manuali ecc.)

#### Utility

- 1. Utility per MS-Dos
- 2. Utility per Amiga

#### Giochi

- 3. Giochi per MS-Dos
- 4. Giochi per Amiga

#### Tools

- 5. Tools per MS-Dos
- 6. Tools per Amiga

Programmi di comunicazione

- 7. Prg di comunicazione per Amiga
- 8. Prg di comunicazione per Ms-Dos

#### Varie

- 9. Vari file di utilizzo generale (testi, manuali ecc.)
- 10. Vari prg gestionali (Magazzino Fatturazione ecc...)
- 11. Vari file per Ms-Dos
- 12. Vari file per Amiga

Articoli (occorre l'abilitazione)

#### Uploads

- 13. Upload collaboratori esterni (area riservata)
- 14. Upload normali utenti... area libera a tutti
- 15. Programmi privati tra noi

Enter desired area number: 7

#7 - Programmi di comunicazione per Amiga selected. File Section: #7 - Programmi di comunicazione per Amiga n Minutes left. <u>Enter command</u> (? for help): **f** 

Area dedicata ai programmi di comunicazione per Amiga

Azcomm25.zip 32 4-16-90 Azcomm; il più diffuso software di comunicazione

Baudband.zip 57 4-16-90 Da provare...

Diga202.zip 203 4-16-90 Gestisce anche una mini-BBS Digadocs.zip 15 4-16-90 Documentazione di DIGA

Jrcom99i.zip 156 4-16-90 Molto buono (e molto grosso)...

Ncomm18.zip 86 4-16-90 Emulaz. terminale per Amiga Online21.zip 97 4-16-90 Come sopra..

Jrcomm1.lzh 255 9-15-90 JR-Comm v1.0 basta la parola! Press Return to continue: **R** 

File Section: #7 - Programmi di comunicazione per Amiga

#### Enter desired area number: 14

#14 - Upload normali utenti... area libera a tutti selected. File Section: #14 - Upload area libera a tutti

Amiga Byte 2 1 4-21-90 nocomment

Arka2 1 4-21-90 bello

Exodus!.arc 27 4-15-90 Gioco simile alla dama, amiga Flitri\_c.lzh 24 4-25-90 Filtri di testo per Amiga, con sorgenti e .doc

Lhunrc96.lzh 15 4-24-90 scompatt. lzh (100% compatibile lharc) fast (amiga)!

Lzexe.exe 13 4-20-90 Comprime .exe lasciandoli eseguibili (Msdos)

Opsvirus.lzh 13 5-02-90 Antivirus per Amiga (Lharc).

Pic1 32 4-20-90 disegno IFF 32 colori (Amiga)

Sekpac.lzh 18 4-24-90 Devpac Converter (amiga)

Subdir.exe 43 4-17-90 Utility per Harddisk Msdos

The Force 11 4-21-90 disegno iff (Amiga)

Turbo!.lzh 39 4-24-90 Imploder turbo! version the best cruncher (amiga)

Utils.zip 24 5-12-90 utility varie (Msdos - Molto Belle)

Piccino.zip 30 5-12-90 stampa esponente compresso (quickbasic 4.5)

Sruler.zip 2 5-12-90 TSR - righello (Msdos - Molto Bello) 3dpac.arc 31 5-14-90 Pacman Tridimensionale (amiga)

File Section: #14 - Upload normali utenti... area libera a tutti

Esempio di files che è possibile copiare con il modem

n Minutes left. Enter command (? for help): g

Disconnect? [Y/n] v

Goodbye, Ascanio Orlandini

**BBSYSTEMS** 

Non perdete in edicola gli ultimi numeri di

Personal Computer + Commodore Computer Club

Grazie per aver chiamato BBSYSTEMS e arrivederci alla prossima volta.

Ricordiamo che il nostro numero è 02 - 57605211

Le ultime digitazioni prima di interrompere la comunicazione

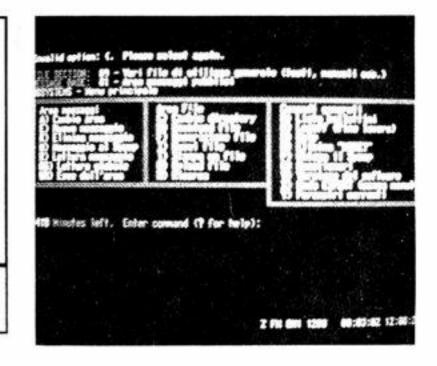

#### GUIDA ALL'ACQUISTO -

## QUANTO COSTA IL TUO COMMODORE

#### Amiga 2000 - L. 2.715.000

Microprocessore Motorola MC68000 - Clock 7.16MHz - Kickstart ROM - Memoria RAM: 1 MByte - 3 chip custom per DMA, Video, Audio, I/O - 5 Slot di Espansione Amiga Bus 100 pin Autoconfig<sup>TM</sup> - 1 Slot di Espansione 86 pin per Schede Coprocessore - 2 Slot di Espansione compatibili AT/XT - 2 Slot di Espansione compatibili XT - 2 Slot di Espansione Video - 1 Floppy Disk Drive da 3 1/2", 880 KBytes - Porta seriale RS232C - Sistema Operativo single-user, multitasking AmigaDOS - Compatibilità MS-DOS XT/AT disponibile con schede interne Janus (A2088 - A2286) - Monitor escluso

#### Amiga 500 - L. 995.000

Microprocessore Motorola MC68000 - Clock 7.16 MHz - Kickstart ROM - Memoria RAM: 512 KBytes - 3 Chip custom per DMA, Video, Audio, I/O - 1 Floppy Disk Driver da 3 1/2", 880 KBytes - Porta seriale RS232C - Porta parallela Centronics

#### Videomaster 2995 - L. 1.200.000

Desk Top Video - Sistema per elaborazini video semiprofessionale composto da genlock, digitalizzatore e alloggiamento per 3 drive A2010 - Ingressi videocomposito (2), RGB - Uscite Videocomposito, RF, RGB + sync -

#### Floppy Disk Driver A 1010 - L. 335.000

Floppy Disk Driver - Drive esterno da 3 1/2" - Capacità 880 KBytes - Collegabile a tutti i modelli della linea Amiga, alla scheda A2088 e al PC1

#### Floppy Disk Drive A 2010 - L. 280.000

Floppy Disk Drive - Drive interno aggiuntivo da 3 1/2" - Capacità 880 KBytes - Collegabile ad Amiga 2000

#### Hard Disk A 590 - L. 1.750.000

Hard Disk+Controller+RAM - Scheda Controller - Hard Disk da 3 1/2" 20 MBytes - 2 MBytes "fast" RAM - Collegabile all'Amiga 500

#### Scheda Janus A 2088 + A 2020 - L. 1.050.000

Scheda Janus XT + Floppy Disk Drive da 5 1/4", 360 KBytes - Scheda Bridgeboard per compatibilità MS-DOS (XT) in Amiga 2000 - Microprocessore Intel 8088 - Coprocessore matematico opzionale Intel 8087

#### A2286+A2020 - L. 1.985.000

Scheda Janus AT + Floppy Disk Drive da 5 1/4", 1.2 MBytes - Scheda Bridgeboard per compatibilità MS-DOS (AT) in Amiga 2000 - Microprocessore Intel 80287 - Clock 8 MHz - RAM: 1 MBytes on-board - Floppy Disk Controller on-board - Floppy Disk Driver disegnato per l'installazione all'interno dell'Amiga 2000 -

#### Scheda A2620 - L. 2.700.000

Scheda Processore Alternativo 32 bit - Scheda per 68020 e Unix - Microprocessore Motorola MC68020 - Coprocessore matematico Motorola MC68881 (opzionale MC68882)

#### Scheda A Unix - L. 3.250.000

Sistema Operativo AT&T Unix System V Release 3 - Per Amiga 2000 con scheda A2620 e Hard Disk 100 MBytes

#### Hard Disk A2092+PC5060 - L. 1.020.000

Hard Disk e controller - Hard Disk 3 1/2" ST506 - Capacità formattata 20 MBytes

#### Hard Disk A2090+2092 - L. 1.240.000

Hard Disk e controller - Hard Disk 3 1/2" ST506 - Capacità formattata 20 MBytes

#### Hard Disk A2090+A2094 - L. 1.900.000

Stesse caratteristiche del kit A2092 ma con disco da 40 MBytes

#### Espansione di memoria A2058 - L. 1.149.000

Espansione di memoria - Scheda di espansione per Amiga 2000 - Fornita con 2 MBytes "fast" RAM, espandibile a 4 o 8 MBytes

#### Scheda Video A2060 - L. 165.000

Modulatore video - Scheda modulatore video interna per Amiga 2000 - Uscite colore e monocromatica - Si inserisce nello slot video dell'Amiga 2000

#### Genlock Card A2301 - L. 420.000

Genlock - Scheda Genlock semiprofessionale per Amiga 2000 - Permette di miscelare immagini provenienti da una sorgente esterna con immagini provenienti dal computer

#### Professional Video Adapter Card A2351 - L. 1.500.000

Professional Video Adapter - Scheda Video Professionale per Amiga 2000 (B) - Genlock qualità Broadcast - Frame Grabber - Digitalizzatore - Include software di controllo per la gestione interattiva (Disponibile da maggio '89)

#### A501 - L. 300.000

Espansione di memoria - Cartuccia di espansione di memoria da 512 KBytes per A500

#### A520 - L. 45.000

Modulatore RF - Modulatore esterno A500 - Permette di connettere qualsiasi televisore B/N o colori ad Amiga 500

#### A Scart - L. 27.000

Cavo di collegamento A500/A2000 con connettore per televisione SCART

#### Monitor a colori 1084 - L. 595.000

Monitor a colori ad alta risoluzione - Tubo 14" Black Matrix antiriflesso - Pitch 0.39 mm - Compatibile con Amiga 500/2000, PC (tutta la gamma), C64 e C128

#### Monitor a colori 2080 - L. 770.000

Monitor a colori ad alta risoluzione e lunga persistenza - Tubo 14" Black Matrix antiriflesso - Pitch 0.39 mm - Frequenza di raster 50 Hz - Compatibile con Amiga 500/2000, PC (tutta la gamma), C64 e C128

#### Monitor Monocromatico A2024 - L. 1.235.000

Monitor monocromatico a fosfori "bianco-carta" - Turbo 14" antiriflesso - (Disponibile da marzo '89)

#### PC60/40 - L. 7.812.000

Microprocessore Intel 80386 - Coprocessore matematico opzionale Intel 80387 - Clock 8 o 16 MHz selezionabile via software e da tastiera - Monitor monocromatico 14" - Tastiera avanzata 102 tasti con 12 funzioni - Sistema Operativo MS-DOS 3 2.1 - Interprete GW-Basic

#### PC60/40C - L. 8.127.000

Stessa configurazione ma con monitor 14" a colori mod. 1084

#### PC 60/80 - L. 10.450.000

Microprocessore Intel 80386 - Coprocessore opzionale Intel 80387 - Clock 8 o 16 MHz selezionabile via software e da tastiera - Memoria RAM: 2.5 MBytes - 1 Floppy Disk Drive da 5 1/4", 1.2 MBytes - 1 Floppy Disk Drive opzionale da 3 1/2", 1.44 MBytes - 1 Hard Disk da 80 MBytes - 2 Porte parallele Centronics - Mouse video EGA (compatibile MDA - Hercules - CGA). Emulazioni disponibili via hardware e software - Monitor monocromatico 14" - Tastiera avanzata 102 tasti con 12 tasti funzione - Sistema Operativo MS-DOS 3.21 - Ambiente Operativo Microsoft Windows/386 - Interprete GW-Basic

#### PC60/80C - L. 10.700.000

Stessa configurazione ma con monitor 14" a colori mod. 1084

#### PC40/20 - L. 4.100.000

Microprocessore Intel 80286 - Coprocessore matematico opzionale Intel 80287 - Clock 6 o 10 MHz selezionabile via software, hardware o da tastiera - Memoria RAM: 1 MByte - 1 Floppy Disk Drive da 5 1/4", 1.2 MBytes - 1 Hard Disk da 20 MBytes - Porta seriale RS232 - Porta parallela Centronics - Scheda video AGA multistandard (MDA - Hercules - CGA) Emulazioni disponibili via hardware e software - Monitor monocromatico 14" - Tastiera avanzata 102 tasti con 12 tasti funzione - Sistema Operativo MS-DOS 3.21 - Interprete GW-Basic

#### PC40/20C - L. 4.350.000

Stessa configurazione ma con monitor 14" a colori mod. 1084

#### PC 40/40 - L. 5.285.000

Microprocessore Intel 80286 - Coprocessore matematico opzionale Intel 80287 - Clock 6 o 10 MHz selezionabile via software, hardware o da tastiera - Memoria RAM: 1 MByte - 1 Floppy Disk Drive da 5 1/4", 1.2 MBytes - 1 Hard Disk da 20 MBytes - Porta seriale RS232 - Porta parallela Centronics - Scheda video AGA multistandard (MDA - Hercules - CGA) Emulazioni disponibili via hardware e software - Monitor monocromatico 14" - Tastiera avanzata 102 tasti con 12 tasti funzione - Sistema Operativo MS-DOS 3.21 - Interprete GW-Basic

#### PC40/40C - L. 5.535.000

Stessa configurazione ma con monitor 14" a colori mod. 1084

#### 1352 - L. 78.000

Mouse - Collegabile con Microsoft Bus Mouse - Collegabile direttamente a PC1, PC10/20 - III, PC40 - III

#### PC910 - L. 355.000

Flóppy Disk Drive - Drive interno aggiuntivo da 3 1/2" per PC10/20-I-II-III - Capacità 360 o 720 KBytes selezionabile tramite "config. sys" - Corredo di telaio di supporto per l'installazione in un alloggiamento per un drive da 5 1/4" - Interfaccia identica ai modelli da 5 1/4"

#### PC1 - L. 995.000

Microprocessore Intel 8088 - 1 Floppy Disk Drive da 5 1/4" - Porta seriale RS232C - Porta parallela Centronics - - Monitor monocromatico 12" - Tastiera 84 tasti - Sistema Operativo MS-DOS 3.2 - Interprete GW-Basic

#### PCEXP1 - L. 640.000

PC Expansion Box - Box esterno di espansione per PC 1 - Alimentatore aggiuntivo incluso - Contiene 3 Slot di Espansione compatibili Ibm XT - Alloggiamento per Hard Disk da 5 1/4" - Si posiziona sotto il corpo del PC1 e viene collegato tramite degli appositi connettori

#### PC10-III - L. 1.360.000

Microprocessore Intel 8088 Clock 4.77 MHz 9.54 MHz (double) selezionabile via software e da tastiera - Memoria RAM: 640 KBytes - 2 Floppy Disk Drive da 5 1/4", 360 KBytes - Porta seriale RS232C - Porta parallela Centronics - Porta Mouse per Mouse Commodore 1352 (compatibile Microsoft Bus Mouse - Tastiera avanzata 102 con 12 tasti funzione Sistema Operativo MS-DOS 3.21 - Interprete GW-Basic

#### PC10-IIIC - L. 1.675.000

Stessa configurazione ma con monitor 14" a colori mod. 1084

#### PC20-III - L. 2.095.000

Microprocessore Intel 8088 - Clock 4.77 MHz 9.54 MHz (double) selezionabile via software e da tastiera - 1/4", 360 KBytes - 1 Hard Disk da 20 MBytes - Porta seriale RS232C - Porta parallela Centronics - Porta Mouse per Mouse Commodore 1352 (compatibile Microsoft Bus Mouse) - Tastiera avanzata 102 con 12 tasti funzione Sistema Operativo MS-DOS 3.21 - Interprete GW-Basic

#### PC20-IIIC - L. 2.410.000

Stessa configurazione ma con monitor 14" a colori mod. 1084

#### Nuovo C64 - L. 325.000

Nuovo Personal Computer CPU 64 KBytes RAM - Vastissima biblioteca software disponibile - Porta seriale Commodore - Porta registratore per cassette - Porta parallela programmabile -

#### C128D - L. 895.000

Personal Computer CPU 128 KBytes RAM espandibile a 512 KBytes - ROM 48 KBytes - Basic 7.0 - Tastiera separata - Funzionante in modo 128,64 o CP/M 3.0 - Include floppy disk drive da 340 KBytes

#### Floppy Disk Drive 1541 II - L. 365.000

Floppy Disk Drive - Floppy Disk Drive da 5 1/4" singola faccia - Capacità 170 KBytes - Alimentazione separata - Compatibile con C64, C128, C128D

#### Floppy Disk Dirve 1581 - L. 420.000

Floppy Disk Drive da 3 1/2" doppia faccia - Capacità 800 KBytes - Alimentazione separata - Compatibile con C64, C128, C128D

1530 - L. 55.000

Registratore a cassette per C64, C128, C128D

#### Accessori per C64 - 128D

- 1700 Espansione di memoria Cartuccia di espansione di memoria a 128 KBytes per C128 L. 170.000
- 1750 Espansione di memoria Cartuccia di espansione di memoria 512 KBytes per C128 L. 245.000
- 1764 Espansione di memoria Cartuccia di espansione di memoria a 256 KBytes per C64 Fornita di alimentatore surdimensionato L. 198.000
- 16499 Adattatore Telematico Omologato Collegabile al C64 Permette il collegamento a Videotel, P.G.E. e banche dati L. 149.000
- 1399 Joystick Joystick a microswitch con autofire L. 29.000
- 1351 Mouse Mouse per C64, C128, C128D L. 72.000

#### Monitor Monocromatico 1402 - L. 280.000

Monitor monocromatico a fosfori "bianco-carta" - Turbo 12" antiriflesso - Ingresso TTL - Compatibile con tutta la gamma PC

#### Monitor Monocromatico 1404 - L. 365.000

Monitor monocromatico a fosfori ambra - Turbo 14" antiriflesso a schermo piatto - Ingresso TTL - Compatibile con tutta la gamma PC - Base orientabile

#### Monitor Monocromatico 1450 - L. 470.000

Monitor monocromatico BI-SYNC a fosfori "bianco-carta" - Turbo 14" antiriflesso - Ingresso analogico e digitale - Doppia frequenza di sincro-nismo orizzontale per compatibilità con adattatori video MDA, Hercules, CGA, EGA e VGA

#### Monitor a colori 1802 - L. 445.000

Monitor a colori - Turbo 14" - Collegabile a C64, C128, C128D

#### Monitor monocromatico 1900 - L. 199.000

Monitor monocromatico a fosfori verdi - Turbo 12" antiriflesso - Ingresso videocomposito - Compatibile con tutta la gamma Commodore

#### Monitor a colori 1950 - L. 1.280.000

Monitor a colori BI-SYNC alta risoluzione - Turbo 14" antiriflesso - Ingresso analogico e digitale - Doppia frequenza di sincronismo orizzontale per compatibilità con adattatori video MDA, Hercules, CGA, EGA e VGA

#### Stampante MPS 1230 - L. 465.000

Stampante a matrice di punti - Testina a 9 aghi - 120 cps - Bidirezionale - 80 colonne - Near Letter Quality - Stampa grafica - Fogli singoli e modulo continuo - Trascinamento a trattore e/o frizione - Interfaccia seriale Commodore e parallela Centronics - Compatibile con tutti i prodotti Commodore

MPS 1230R - L. 19.000

Nastro per stampante

#### Stampante MPS 1500C - L. 495.000

Stampante a colori a matrice di punti - Testina a 9 aghi - 130 cps - Bidirezionale - 80 colonne - Supporta nastro a colori o nero - Near Letter Quality - Stampa grafica - Fogli singoli e modulo continuo - Trascinamento a trattore e/o frizione - Interfaccia parallela Centronics - Compatibile con la gamma Amiga e PC

MPS1500R - L. 37.000

Nastro a colori per stampante

MPS1500R - L.37.000

Nastro a colori per stampante

#### Stampante MPS 1550C - L. 575.000

Stampante a colori a matrice di punti - Testina a 9 aghi - 130 cps - Bidirezionale - 80 colonne - Supporta nastro a colori o nero - Near Letter Quality - Stampa grafica - Fogli singoli e modulo continuo - Trascinamento a trattore e/o frizione - Interfaccia seriale Commodore e parallela Centronics - Compatibile con tutti i prodotti Commodore

1

#### I COMMODORE POINT

#### LOMBARDIA

#### Milano

- AL RISPARMIO V.LE MONZA 204
- BCS VIA MONTEGANI 11
- BRAHA A. VIA PIER CAPPONI 5
- E.D.S. C.SO PORTA TICINESE 4
- FAREF VIA A. VOLTA 21
- FLOPPERIA V.LE MONTENERO 31
- GBC VIA CANTONI 7 VIA PETRELLA 6
- GIGLIONI V.LE LUIGI STURZO 45
- L'UFFICIO 2000 VIA RIPAMONTI 213
- LOGITEK VIA GOLGI 60
- LU MEN VIA SANTA MONICA 3
- MARCUCCI VIA F.LLI BRONZETTI 37
- MELCHIONI VIA P. COLLETTA 37
- MESSAGGERIE MUSICALI GALLERIA DEL CORSO 2
- NEWEL VIA MAC MAHON 75
- PANCOMMERZ ITALIA VIA PADOVA 1
- SUPERGAMES VIA VITRUVIO 38
- 68000 E DINTORNI VIA WASHINGTON 91
- Provincia di Milano
- GINO FERRARI CENTRO HI-FI VIA MADRE CABRINI 44 - S. ANG. LODIGIANO
- F.LLI GALIMBERTI VIA NAZIONALE DEI GIOVI 28/36 - BARLASSINA
- TECNOLUX VIA PIETRO NENNI 5 BERNATE TICINO
- OGGIONI & C. VIA DANTE CESANA 27 CA-RATE BRIANZA
- AL RISPARMIO VIA U. GIORDANO 57 CINI-SELLO BALSAMO
- GBC V.LE MATTEOTTI 66 CINISELLO BALSAMO
- CASA DELLA MUSICA VIA INDIPENDENZA 21 - COLOGNO MONZESE
- PENATI VIA VERDI 28/30 CORBETTA
- EPM SYSTEM V.LE ITALIA 12 CORSICO
- P.G. OSTELLARI VIA MILANO 300 -DESIO
- CENTRO COMPUTER PANDOLFI VIA COR-RIDONI 18 - LEGNANO
- COMPUTEAM VIA VECELLIO 41 LISSONE
- M.B.M. C.SO ROMA 112 LODI
- L'AMICO DEL COMPUTER VIA CASTELLINI 27 - MELEGNANO
- BIT 84 VIA ITALIA 4 MONZA
- IL CURSORE VIA CAMPO DEI FIORI 35 NO-VATE MIL
- . I.C.O. VIA DEI TIGLI 14 OPERA
- R & C ELGRA VIA SAN MARTINO 13 PA-LAZZOLO MIL.
- ESSEGIEMME SISTEMI SAS VIA DE AMICIS 24 - RHO
- TECNO CENTRO VIA BARACCA 2 -SEREGNO
- NIWA HARD&SOFT VIA B. BUOZZI 94 SE-STO SAN GIOV.
- COMPUTER SHOP VIA CONFALONIERI 35 - VILLASANTA
- ACTE VIA B. CREMIGNANI 13 VIMERCATE
- IL COMPUTER SERVICE SHOP VIA PADANA SUPERIORE 197 - VIMODRONE

#### Bergamo

- D.R.B. VIA BORGO PALAZZO 65
- TINTORI ENRICO &C. VIA BROSETA 1
- VIDEO IMMAGINE VIA CARDUCCI c/o CIT-TA' DI MERCATO

#### Provincia di Bergamo

- BERTULEZZI GIOVANNI VIA FANTONI 48 AL-ZANO LOMBARDO
- COMPUTER SHOP VIA VITTORIO VENETO 9
- CAPRIATE SAN GERVASIO
- B M R VIA BUTTARO 4/T DALMINE MEGABYTE 2 - VIA ROMA 61/A - GRUMELLO
- OTTICO OPTOMETRISTA ROVETTA P.ZZA GARIBALDI 6 - LOVERE
- COMPUTER POINT VIA LANTIERI 52 -SARNICO.
- A.B. INFORMATICA STRADA STATALE CRE-MASCA 66 - URGNANO

#### Brescia

MASTER INFORMATICA - VIA F.LLI UGONI

#### PROVINCIA DI BRESCIA

- MISTER BIT VIA MAZZINI 70 BRENO
- CAVALLI PIETRO VIA 10 GIORNATE 14 **BIS - CASTREZZATO**
- VIETTI GIUSEPPE VIA MILANO 1/B -CHIARI
- MEGABYTE P.ZZA MALUEZZI 14 DESEN-ZANO DEL GARDA
- BARESI RINO &C. VIA XX SETTEMBRE 7 GHEDI
- INFO CAM VIA PROVINCIALE 3 GRATA-CASOLO
- "PAC-LAND" di GARDONI CENTRO COM.le -LA CASA DI MARGHERITA D'ESTE - VIA GIOR-GIONI 21

#### Como

- IL COMPUTER VIA INDIPENDENZA 90
- 2M ELETTRONICA VIA SACCO 3

#### Provincia di Como

- ELTRON VIA IV NOVEMBRE 1 BARZANO\*
- DATA FOUND VIA A. VOLTA 4 -ERBA
- . CIMA ELETTRONICA VIA L. DA VINCI 7 -**LECCO**
- FUMAGALLI VIA CAIROLI 48 -LECCO
- RIGHI ELETTRONICA VIA G. LEOPARDI 26 -OLGIATE COMASCO

#### Cremona

- MONDO COMPUTER VIA GIUSEPPINA
- PRISMA VIA BUOSO DA DOVARA 8
- TELCO P.ZZA MARCONI 2/A

#### Provincia di Cremona

- ELCOM VIA IV NOVEMBRE 56/58 -CREMA
- EUROELETTRONICA VIA XX SETTEMBRE 92/A - CREMA

#### Mantova

- COMPUTER CANOSSA GAL. FERRI 7
- 32 BIT VIA C. BATTISTI 14
- ELET. di BASSO V.LE RISORGIMENTO 69
- Provincia di Mantova
- CLICK ON COMPUTER S.S. GOITESE 168 - GOITO

#### Pavia

- POLIWARE C.SO C. ALBERTO 76
- SENNA GIANFRANCO VIA CALCHI 5

#### Provincia di Pavia

- A. FERRARI C.SO CAVOUR 57 MORTARA LOGICA MAINT - V.LE M.TE GRAPPA 32 -VIGEVANO
- M. VISENTIN C.SO V. EMANUELE 76 -VIGEVANO

#### Sondrio

- CIPOLLA MAURO VIA TREMOGGE 25 Provincia di Sondrio
- FOTONOVA VIA VALERIANA 1 S.PIETRO DI BERBENNO

#### Varese

- ELLE EFFE VIA GOLDONI 35
- IL C.TRO ELET. VIA MORAZZONE 2
- SUPERGAMES VIA CARROBBIO 13

#### Provincia di Varese

- BUSTO BIT VIA GAVINANA 17-BUSTO A.
- MASTER PIX VIA S.MICHELE 3 BUSTO A. PUNTO UFFICIO - VIA R.SANZIO 8 - GALLA-
- RATE · GRANDI MAGAZZINI BOSSI - VIA CLERICI 196 - GERENZANO
- J.A.C. C.so MATTEOTTI 38 SESTO C.

#### PIEMONTE

#### Alessandria

- BIT MICRO VIA MAZZINI 102
- SERV. INFOR. VIA ALESSANDRO III 47
- Provincia di Alessandria
- SONY ITALIANA VIA G. MANARA 7 CASA-LE MONFERRATO
- SGE ELETTRONICA VIA BANDELLO 19 -TORTONA

- COMPUTER TEMPLE VIA F. CAVALLOTTI 13
- VALENZA

#### Asti

- ASTI GAMES C.SO ALFIERI 26
- RECORD C.SO ALFIERI 166/3 (Galleria

#### Cuneo

- ROSSI COMPUTERS C.SO NIZZA 42 Provincia di Cuneo
- PUNTO BIT C.SO LANGHE 26/C ALBA
- BOSETTI VIA ROMA 149 FOSSANO COMPUTERLAND - VIA MAZZINI 30/32 -SALUZZO

#### Novara

- PROGRAMMA 3 V.LE BUONARROTI 8
- PUNTO VIDEO C.so RISORGIMENTO 39/B Provincia di Novara
- COMPUTER VIA MONTE ZEDA 4 -ARONA
- ALL COMPUTER C.SO GARIBALDI 106 -BORGOMANERO
- S.P.A. C.SO DISSEGNA 21/BIS -DOMODOSSOLA
- ELLIOTT COMPUTER SHOP VIA DON MIN-ZONI 32 - INTRA
- TRISCONI VALERIA VIA MAZZINI 90 -**OMEGNA**

#### Torino

- ABA ELETTRONICA VIA C. FOSSATI 5/P ALEX COMPUTER E GIOCHI - C.SO FRAN-
- CIA 333/4 COMPUTER HOME - VIA SAN DONATO
- 46/D COMPUTING NEW - VIA M. POLO 40/E
- C.D.M. ELETTR. VIA MAROCHETTI 17
- DE BUG C.SO V. EMANUELE II 22
- DESME UNIVERSAL VIA S.SECONDO 95
- FDS ALTERIO VIA BORGARO 86/D IL COMPUTER - VIA N. FABRIZI 126
- MICRONTEL C.SO D. degli ABRUZZI 28 PLAY GAMES SHOP - VIA C. ALBERTO 39/E

RADIO TV MIRAFIORI - C.SO UNIONE SOVIE-

- **TICA 381** . SMT ELETTRONICA - VIA BIBIANA 83/bis
- Provincia di Torino PAUL E CHICO VIDEOSOUND - VIA V.EMA-NUELE 52 - CHIERI
- BIT INFORMATICA VIA V. EMANUELE 154 - CIRIE'
- HI FI CLUB C.SO FRANCIA 92C -COLLEGNO
- MISTER PERSONAL VIA CATTANEO 52 -
- FAVRIA
- I.C.S. VIA TORINO 73 IVREA DAG - VIA I MAGGIO 40 - LUSERNA S.
- GIOVANNI . EUREX - C.SO INDIPENDENZA 5 - RI-VAROLO CANAVESE
- DIAM INFORMATICA C.SO FRANCIA 146 bis
- RIVOLI FULLINFORMATICA - VIA V. VENETO 25 - RI-VOL
- . GAMMA COMPUTER VIA CAVOUR 3A-3B

Provincia di Vercelli

- SET.TORINESE Vercelli ELETTROGAMMA - C.SO BORMIDA 27 ang.
- V.Montanara ELETTRONICA - STRADA TORINO 15
- C.S.I. TEOREMA VIA LOSANA 9 BIELLA
- SIGEST VIA BERTODANO 8 BIELLA REMONDINO FRANCO - VIA ROMA 5 -
- BORGOSESIA FOTOSTUDIO TREVISAN - VIA XXV APRILE 24/B - COSSATO
- STUDIO FOTOGRAFICO IMARISIO P.ZZA M. LIBERTA' 7 - TRINO

#### VENETO Belluno

- UP TO DATE VIA V. VENETO 43
- Provincia di Belluno
- GUERRA COMPUTERS V.LE MAZZINI 10/A -

#### FELTRE

#### Padova

- BIT SHOP VIA CAIROLI 11
- COMPUMANIA VIA T. CAMPOSANPIERO 37
- D.P.R. DE PRATO R. V.LO LOMBARDO 4
- G.F. MARCATO VIA MADONNA DELLA SA-LUTE 51/53
- SARTO COMPUTER VIA ARMISTIZIO 79

#### Provincia di Padova COMPUTER SERVICE - BORGO TREVISO 150

- CITTADELLA Treviso
- BIT 2000 VIA BRANDOLINI D'ADDA 14

#### GUERRA EGIDIO & C. - V.LE CAIROLI 95

- Provincia di Treviso DE MARIN COMPUTERS - VIA MATTEOTTI
- 142 CONEGLIANO SIDESTREET - VIA SALVO D'ACQUISTO 8
- MONTEBELLUNA FALCON ELETTROAUDIOVIDEO - VIA TER-

#### RAGGIO 116 - PREGANZIOL

- GUERRA EGIDIO & C. VIA BISSUOLA
- 20/A MESTRE TELERADIO FUGA - SAN MARCO 3457
- Provincia di Venezia GUERRA EGIDIO & C. - VIA VIZZOTTO 29 -

#### . REBEL - VIA F. CRISPI 10 - SAN DONA' DI PIAVE

- Verona
- CASA DELLA RADIO VIA CAIROLI 10
- TELESAT VIA VASCO DE GAMA 8 Provincia di Verona

SAN DONA' DI PIAVE

- UBER CP 0363(RAG.SOC. DERTA) VIA MA-SCAGNI 31 -CASTEL D'AZZANO
- FERRARIN VIA DEI MASSARI 10 LEGNAGO COMPUTERS CENTER - VIA CANTORE 26

#### ELET. BISELLO - V.LE TRIESTE 427/429

VILLAFRANCA

- SCALCHI MARKET VIA CA' BALBI 139
- Provincia di Vicenza · SCHIAVOTTO - VIA ZANELLA 21 -
- CAVAZZALE GUERRA E. & C. - V.LE DELLE INDUSTRIE -

#### MONTECCHIO MAGGIORE FRIULI VENEZIA GIULIA

- Gorizia E.CO. ELETTRONICA - VIA F.LLI COSSAR
- Trieste
- AVANZO GIACOMO P.ZZA CAVANA 7 COMPUTER SHOP - VIA P. RETI 6

#### COMPUTIGI - VIA XX SETTEMBRE 51 CTI - VIA PASCOLI 4

23

- Udine
- MOFERT 2 VIA LEOPARDI 21 R.T. SISTEM UDINE - VIA L. DA VINCI 99 Provincia di Udine
- IL PUNTO ELETTRONICO VIA VENDRAMIN 184 - LATISANA IDRENO MATTIUSSI &C. - VIA LICINIANA

58 - MARTIGNACCO

#### TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano

- COMPUTER POINT VIA ROMA 82/A MATTEUCCI PRESTIGE - VIA MUSEO 54
- Provincia di Bolzano RADIO MAIR-ELECTRO - VIA CENTRALE 70 - BRUNICO
- ELECTRO RADIO HENDRICH VIA DELLE CORSE 106 - MERANO ERICH KONTSCHIEDER - PORTICI 313 -
- MERANO ELECTRO TAPPEINER - P.ZZA PRINCIPALE 90 - SILANDRO

#### Trent0

 CRONST - VIA G. GALILEI 25 Provincia di Trento

 AL RISPARMIO - C.SO VERONA 138 -ROVERETO

#### LIGURIA

#### Genova

- · ABM COMPUTER P.ZZA DE FERRARI 24
- CAPRIOTTI G. IA MAMIANI 4r -SAMPIERDARENA
- . C.tro ELET. VIA CHIARAVAGNA 10 R VIA SESTRI 69R
- COM.ie SOTTORIPA VIA SOTTORIPA 115/117
- FOTOMONDIAL VIA DEL CAMPO 3-5-9-11-
- LA NASCENTE VIA SAN LUCA 4/1
- PLAY TIME VIA GRAMSCI 3/5/7 rosso
- RAPPR-EL VIA BORGORATTI 23 R

#### Imperia

CASTELLINO - VIA BELGRANO 44

#### Provincia di Imperia

- . CENTRO HI-FI VIDEO VIA DELLA REPUB-BLICA 38 -SANREMO
- CASTELLINO VIA GENOVA 48 VEN-TIMIGLIA

#### La Spezia

I.L. ELETTRONICA - VIA V. VENETO 123

#### Provincia di La Spezia

 I.L. ELETTRONICA - VIA AURELIA 299 - FOR-NOLA DI VEZZANO

#### Savona

CASTELLINO - C.SO TARDY E BENECH

#### Provincia di Savona

 CELESIA ENZA - VIA GARIBALDI 144 -LOANO

#### EMILIA

#### Bologna

- EUROELETTRICA VIA RANZANI 13/2
- MINNELLA ALTA FEDELTA' VIA MAZZINI
- MORINI & FEDERICI VIA MARCONI 28/C
- STERLINO VIA MURRI 73/75

#### Provincia di Bologna

- S.C. COMPUTERS VIA E. FERMI 4 CASTEL SAN PIETRO
- . S.P.E. INFORMATICA VIA DI MEZZO PO-NENTE 385 - CREVALCORE
- ARCHIMEDE SISTEMI VIA EMILIA 124 S. LAZZARO DI SAVENA

#### Modena

- CO EL VIA CESARI 7
- ORSA MAGGIORE P.ZZA MATTEOTTI 20
- VIDEO VAL WILLY COMPUTERS VIA CANA-LETTO 223

#### Provincia di Modena

 NEW MEDIA SYSTEM - VIA ROMA 281 -SOLIERA

#### Parma

- BABARELLI G. VIA B. PARENTE 14/A/B Provincia di Parma
- PONGOLINI VIA CAVOUR 32 FIDENZA
- Piacenza

. COMPUTER LINE - VIA G. CARDUCCI 4 . DELTA COMPUTER - VIA M. DELLA RESI-STENZA 15/G

#### TEGGIO EMILIA

- COMPUTERLINE VIA SAN ROCCO 10/C · POOL SHOP - VIA EMILIA S. STEFANO
- 9/C

#### Provincia di Reggio Emilia

 MACCHIONI - VIA STATALE 467 - CA-SALGRANDE

#### ROMAGNA

#### Ferrara

- BUSINESS POINT VIA CARLO MAYER 85
- COMPUTER VIDEO CENTER VIA CAMPO DI MARTE 122

#### Provincia di Forli

- TOP BIT VIA VENETO 12 FORLIM-POPOLI
- COMPUTER HOUSE V.LE TRIPOLI 193/D
- EASY COMPUTER VIA LAGOMAGGIO 50
- RIMINI

#### REPUBBLICA S. MARINO

COMPUTER HOUSE - VIA TRIESTE 134

#### Provincia di Ravenna

- ARGNANI P.ZZA DELLA LIBERTA 5/A -FAENZA · ELECTRON INFORMATICA - VIA F.LLI COR-
- TESI 17 LUGO P.L.Z. INFORMATICA - P.ZZA SERCOGNANI 6

#### TOSCANA

- FAENZA

#### Arezzo

DELTA SYSTEM - VIA PIAVE 13

- ATEMA VIA BENEDETTO MARCELLO 1a-
- ELETTRONICA CENTOSTELLE VIA CENTO STELLE 5/a-b
- HELP COMPUTER VIA DEGLI ARTISTI 15-A
- TELEINFORMATICA TOSCANA -VIA BRONZI-NO 36

#### Provincia di Firenze

- WAR GAMES VIA R. SANZIO 126/A -EMPOLI
- NEW EVM COMPUTER VIA DEGLI INNO-
- CENTI 2 FIGLINE VALDARNO C.tro INFOR. - VIA ZNOJMO 41 - PON-
- TASSIEVE
- COSCI F.LLI VIA ROMA 26 PRATO
- . BARBAGLI C. ELET. VIA F. BONI 80 -PRATO

#### Grosseto

COMPUTER SERVICE - VIA DELL'UNIONE

#### Livorno

- ETA BETA VIA SAN FRANCESCO 30
- FUTURA 2 VIA CAMBINI 19

#### Provincia di Livorno

 PUNTO ROSSO - VIA BARONTINI 28 -PIOMBINO

#### Provincia di Lucca

- IL COMPUTER V.LE COLOMBO 216 LIDO DI CAMAIORE
- SANTI VITTORIO VIA ROMA 23 S. ROMA-NO GARFAGNANA
- . TOP GAMES VIA S. ANDREA 122 -VIAREGGIO

#### Massa

EURO COMPUTER - P.ZZA G. BERTAGNINI

#### 4

Carrara

RADIO LUCONI - VIA ROMA 24/B

#### ELECTRONIC SERVICE - VIA DELLA VEC-

- CHIA TRANVIA 10 - PUCCINI S.- CP 1199 (RAG.SOC. MAREX) -VIA C.CAMMEO 64
- TONY HI-FI VIA CARDUCCI

#### Provincia di Pisa

. M.C. INFORMATICA - VIA DEL CHIESINO 4 -PONTEDERA (PI)

#### Pistoia

ELECTRONIC SHOP - VIA DEGLI SCALZI 3

#### Provincia di Pistoia

 ZANNI &C. - C.SO ROMA 45 - MON-TECATINI T.

#### Siena

- R. BROGI P.ZZA GRAMSCI 28
- VIDEO MOVIE VIA GARIBALDI 17

#### Provincia di Siena

 ELETTRONICA di BIFOLCHI - VIA DI GRAC-CIANO NEL CORSO 111 - MONTEPULCIANO

#### LAZIO

 CENTRO INF. - D.R.R. srl - TEL. 06-5565672

#### UMBRIA

#### Perugia

MIGLIORATI - VIA S. ERCOLANO 3-10

#### Provincia di Perugia

- COMPUTER STUDIO'S VIA IV NOVEMBRE 18/A - BASTIA UMBRA
- WARE VIA DEI CASCERI 31 CITTA'DI CASTELLO

#### CGS SOFTWARE HOUSE - VIA DONIZETTI 71/A

#### BASILICATA

#### Matera

 G. GAUDIANO ELECTRONICS - VIA ROMA ang. XX SETTEMBRE 1

#### **PUGLIA**

- ARTEL VIA GUIDO D'ORSO 9
- COMPUTER'S ARTS V.LE MEUCCI 12/B.
- PAULICELLI S. & F. VIA FANELLI 231/C Provincia di Bari
- . F. FAGGELLA C.SO GARIBALDI 15 -BARLETTA
- · G.FAGGELLA P.ZZA D'ARAGONA 62A -BARLETTA
- LONUZZO G. VIA NIZZA 21 CASTELLANA TECNOUFF. - VIA RICASOLI 54 - MONOPOLI
- TANGORRA N. C.SO V.EMANUELE 130/B.

#### TRIGGIANO Brindisi

 MARANGI E NICCOLI - VIA PROV. SAN **VITO 165** 

#### Provincia di Brindisi

 MILONE G. - VIA S.F. D'ASSISI 219 - FRAN-CAVILLA FONTANA

#### Foggia

- BOTTICELLI G. VIA SAV POLLICE 2
- E.C.I. COMPUTER VIA ISONZO 28
- LA TORRE V.LE MICHELANGELO 185

#### Provincia di Foggia

. IL DISCOBOLO - VIA T. SOLIS 15 - SAN SEVERO

#### Lecce

- BIT VIA 95 REGG.NTO FANTERIA 87/89 Provincia di Lecce
- TECNO UFFICIO P.ZZA GIOVANNI XXIII 10 - GALLIPOLI
- CEDOK INFORMATICA VIA UMBERTO I 116

#### - TRICASE Taranto

- . ELETTROJOLLY C.tro VIA DE CESARE 13
- TEA TEC. ELET. AV. VIA R. ELENA 101

#### CAMPANIA

Caserta

#### Provincia di Avellino

- FLIP FLOP VIA APPIA 68 ATRIPALDA
- Benevento E.CO. INF. - VIA PEPICELLI 21/25

#### ENTRY POINT - VIA COLOMBO 31

- O.P.C. VIA G. M. BOSCO 24 Provincia di Caserta
- MADDALON DAMIANO - C.SO V. EMANUELE 23 -ORTA

M.P. COMPUTER - VIA NAPOLI 30 -

- DI ATELLA FUSCO B. - VIA NAPOLI 24 - VAIRANO PA-
- TERNORA (FRAZ. VAIRANO SCALO) LINEA CONTABILE - VIA OSPEDALE 72/76 -SESSA A. (CE)

#### Napoli

- . BABY TOYS VIA CISTERNA DELL'OLIO
- CASA MUSICALE RUGGIERO P.ZZA GARI-BALDI 74 (INT. STAZ. F.F. S.S.) C.tro ELET. CAMPANO - VIA EPOMEO 121

- CI.AN GALLERIA VANVITELLI 32
- CINE NAPOLI VIA S. LUCIA 93/95
- DARVIN CALATA SAN MARCO 26
- GIANCAR 2 P.ZZA GARIBALDI 37
- ODORINO L.GO LALA 22 A-B
- R 2 VIA F. CILEA 285
- SAGMAR VIA S. LUCIA 140 • TOP VIDEO - TOP COMPUTER - VIA S. ANNA DEI LOMBARDI 12
- · VIDEOFOTOMARKET VIA S. BRIGIDA 19

#### Provincia di Napoli

- ELECTRONIC DAY VIA DELLE PUGLIE 17 - CASORIA
- . TUFANO S.S. SANNITICA 87 KM 7 -CASORIA SOF SUD - V.LE EUROPA 59 - CASTEL/MARE
- DI STABIA ELETTRONICA 2000 - C.SO DURANTE 40 -
- FRATTAMAGGIORE SPADARO - VIA ROMANI 93 - MADONNA DELL'ARCO
- GATEWAY VIA NAPOLI 68 MUGNANO VISPINI & DI VUOLO - VIA A.ROSSI 4 -
- POMPE SPY CASH & CARRY - P.ZZA ARENELLA 6/A -NAPOLI
- NUOVA INFORMATICA SHOP VIA LIBERTA' 185/191 - PORTICI BASIC COMPUTER - C.SO GARIBALDI 34 -
- POZZUOLI V.C. - C.SO SECONDIGLIANO 562/B -
- F. ELETTRONICA VIA SARNO 102 -STRIANO TECNO - VIA V. VENETO 48 - TORRE DEL

#### Salerno COMPUMARKET - VIA BELVEDERE 35

GRECO

SECONDIGLIANO

- COMPUTER MARKET C.SO VITTORIO EMA-NUELE 23
- Provincia di Salerno KING COMPUTER - VIA OLEVANO 56 -BATTIPAGLIA
- . DIMER POINT V.LE AMENDOLA 36 -EBOLI IACUZIO F. - VIA MUNICIPIO 14 - MERCATO
- SAN SEVERINO COMPUTER SERVICE - VIA L.DA VINCI 81

#### SCAFATI

#### CALABRIA

- Catanzaro
- . C. & G. COMPUTER VIA F. ACRI 28

#### PAONE S. & F. - VIA F. ACRI 93/99

- Provincia di Catanzaro COMPUTER HOUSE - VIA BOLOGNA (L.GO
- OSPEDALE) CROTONE RIOLO F.LLI - VIA VENEZIA 1/7 - CROTONE ING. FUSTO S. - C.SO NICOTERA 99 - LAME-

#### ZIA TERME

- Cosenza MAISON DE L'INFORMATIQUE - VIA PA-
- SQUALE ROSSI 34/C SIRANGELO COMP. - VIA N. PARISIO 25

#### Provincia di Cosenza

- HI-FI ALFANO G. VIA BALDACCHINI 109 - AMANTIA ELIGIO ANNICCHIARICO &C. - VIA ROMA
- 21 CASTROVILLARI ALFA COMPUTER - VIA NAZIONALE 341/A -CORIGLIANO SCALO

#### REGGIO CALABRIA CONTROL SYSTEM - VIA S.F DA PAOLA

- 49 D SYSTEM HOU. - VIA FIUME ang. PALESTINO 1 Provincia di Reggio Calabria
- COMPUTER SHOP V.LE MATTEOTTI 36/38 -LOCAL PICIEFFE - C.SO F. S. ALESSIO 19 -

#### TAURIANOVA SICILIA

 CENTRO INF. - ITALSOFT SRL - TEL. 0935-696090

# DIMENSIONE AVVENTURA



# 

OGNI MESE IN EDICOLA

